







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald 2.7.28



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald. 2.7.28



Early European Books, Copyright © 2011 ProGuest U.C. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald 2.7.28

Ato. 2/4





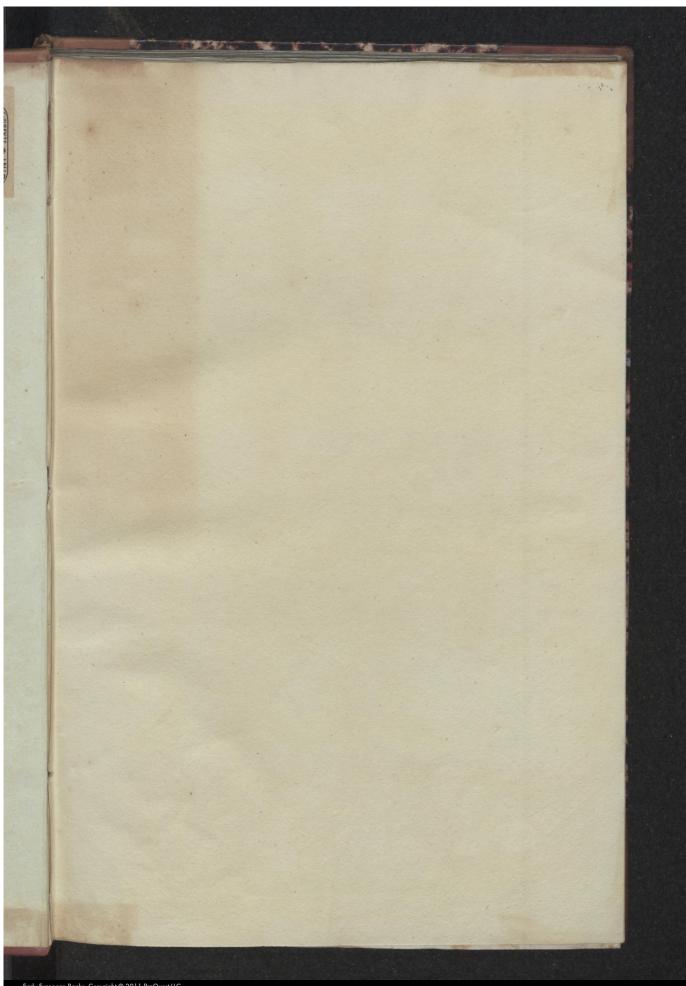







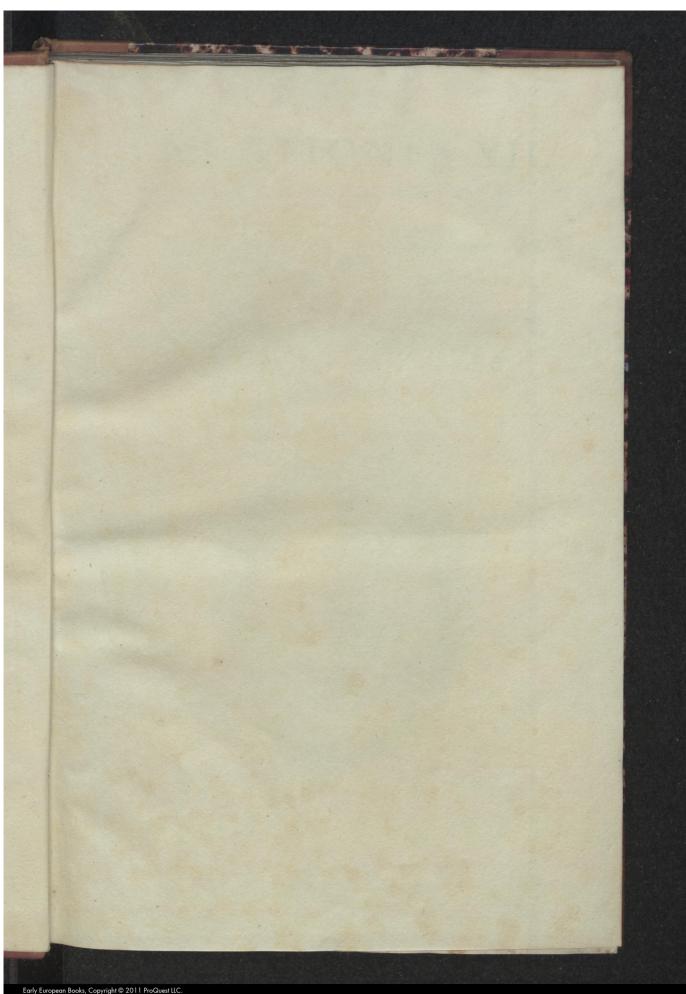



# ORATIONES XIL

## HIERONYMI FALETI.

I. In funere Sigismundi, Poloniæ Regis.

Ad Equites Polonos, in coronatione Augusti, Sigismundi filii, Polonia Regis.

III. In funere Hippolyti Estensis, Cardinalis, Herculis I. silii.

1111. In funere Alfonsi, Ferrariensium Ducis 1111.

v. Ad Paulum III. Pontificem max. cum Ferrariam uenit.

VI. Ad Iulium III. cum Pontifex max. creatus est.

VII. Ad Franciscum Venerium, Ducem Venetiarum.

VIII. De ortu Christi.

IX. De dignitate cælibatus.

XI. De matrimonii dignitate.
XI. De laudibus dialecticæ.

XII. Cum insignia sui doctoratus acciperet.





VENETIIS, M D LVIII.

# ORATIONES XII

## HIERONYMIFALETI

- L. In funcie Sigilinundi, Polonia Regis.

  11. Ad Equites Polonos, in coronanone Augusti, Sigil.
- 111. . Infunere Hopolyu Effentis, Cardinalis, Herculist, filit.
- 1111. In fancre Alionfi, Perrarienfium Ducis 1111.
- v. Ad Inliam 111. Control max comberrarian uents.
  - VII. Ad Franciscum Venerium, Ducem Venerarum
    - IX. De digniture celibant
    - 1A. De diguisare celibacies.
    - XI. De laudibus dialecties
    - XII. Cum insignia sai doctoratus acciperet.

### AD SIGISMVNDVM AVGVSTVM INCLYTVM REGEM POLONIAE,

magnum Ducem Lituaniæ, Russiæ, Prussiæ,
Masoniæ, & Samagitiæ, necnon Bari,
Rossaniá; Principem.

RTAXERXES, ille Persarum Rex,
SIGISMVNDE AVGVSTE, Regum
A maxime, ac potentissime, cum aliis excelluit
uirtutibus, æterna laude dignissimis, tum uero humanitatem ita coluit, ut ex eo multorum
populorum animos deuinciret, acstudiasibi maiorem in mo-

populorum animos deuinciret, acstudia sibi maiorem in modum conciliaret. quo in genere multa narrantur, sed illud præcipue, quod, cum ei per uiam equitanti homo rusticus, & operarius aquam, è proximo flumine utraque manu sumptam, sitienti obtulisset, iucundo uultu accepit; non rei, qua donabatur, humilitate offensus, sed potius optima eius, qui largiebatur, uoluntate oblectatus. quo quidem nihil præstantius, nihil magno Rege dignius esse potuit. siquidem non mi nus regium, ac magnificum est, exigua libenter, prompteq; fuscipere, quam magna liberaliter elargiri. Atque ego, te huiusmodi animo esse, cum nunquam dubitarim, Rex poten tissime; munusculum tuæ Maiestati offerre sum ausus, etsi tanto Principe minime dignum, eorum tamen, quæ nostri tenuitas ingenii præstare potest, maximum, atque amplissimum. in quo etiam illa me ratio mouit, quòdad te id, quod mittimus, maiori ex parte attinet; cum pro tua, tuorumq; dignitate harum non nullæ orationes habitæ sint . tuos enim appello Estenses Principes, pro ea sanguinis coniunctione, ac beneuolentia, quæ inter te, parentesq; tuos, Estensiumq; Principum nobilissimam gentem, sine ulla unquam diminutione semper intercessit; atque etiam, ut tibi, quem de meis commodis, ac ornamentis, pro innata tua benignitate, cogitare certum, exploratumq; habeo, mei in te grati animi perspicuum afferrem argumentum. Neque uero me fallit,

A 2

quidem, pro meo singulari erga te studio, exiguum esse uerum qui magna præstare nequeunt, haud simul eos decet à paruis etiam abstinere; &, qui maioribus in rebus usui esse non possunt, ob id leuioribus in muneribus, apud eos, quos præcipue observant, collocandis, diligentiam imminuere, presertim cum in omni genere officii pluris animi voluntas, quàm muneris magnitudo, facienda sit. Accipies igitur hoc munusculum serena fronte, Rex potentissime, eius si patroci nium suscipe. hac enim ratione & nostram, quæcunque est, in scribendo industriam excitabis: & humanitatem tuam, mihi antea perspectam, & à me in omnibus meis & sermonibus, & scriptis declaratam, illustrius etiam, quàm antea, patesacies.

Venetiis, mense Novembri, M. D. LVIII.

pracipue, quod, cum er per uam equicanti ho no ruffica

buildinodianimo effo, cum aunquam de bitartien, Ren geren

summodis, acomamentis, problemare rea betagnitato men-

Tux Maiestati deditisimus ob Hieronymus Faletus.

## HIERONYMI FALETI ORATIO IN FVNERE

SIGISMVNDI IAGELLONIS,
POLONIAE REGIS,

PRO HERCVLE FERRARIENSIVM DVCE IIII.

ESCIO, SIGISMVNDE AVGVSTE, Rex potentissime, & uos Patres amplissimi, N ac Equites ornatissimi, utrum inuitus me ad hoc amplissimum dicendi munus Hercules Ferrariensium Princeps, an lubens potius legauerit, ueritus fortasse, ne ego tuum dolorem, tuum q; luaum, & grauissimum uulnus, quod tibi ac uniuerso huic regno Sigismundi patris tui acerbissima mors inflixit, lacrymis luctuq; meo potius augeam, quam mæstum atque afflictum animum, illius & corporis, & animi uirtutibus celebrandis, recreem, atque confirmem. Sed, cum audisset te in eius locum, & iure æquissimo, & omnium populorum consensu, Regem successisse; ac pro ea necessitudine, qua cum illustrissima familia tua coniun cus est, eaq; beneuolentia, qua te præcipue prosequitur, conuenire intelligeret, ut tibi uehementer gratu laretur: indignum profecto existimasset, si tantus Rex, qui sem per laudi studuerat, nullum ab eo, cui dignitas illius carissima esse debuit, suæ uirtutis præmium assequeretur. Et sane, tempori seruiisse, ne dicam ingratus fuisse, uideri posset, si, quibus studiis, & qua side parentem tuum, quoad uixit, obseruauit, atque ante omnes colendum duxit, eadem nunc mortuo denegasset. nam, si quis uiuentibus laudes nullas tribuit, aliæ tamen rationes non desunt, unde amor & studium patesit: mortuis autem id unu præstare potest, si eorum egregia, & præ clara facta uerissimis laudibus extulit, atque illustrauit. Quod eo magis hoc etiam nomine mihi faciendum putaui, arbitratus, si modo quis sensus est inferis, ut credimus, hanc iucundã nobis uirtutis eius commemorationem, non mediocrem illi uoluptatem

ptatem allaturam, etenim magnificus iste funebris apparatus, Ducum, Comitum, Equitumq; tantus concursus, signa militaria, equi, arma, scuta, lugubres uestes, regia, eaq; pretiolissima, feretri ornamenta, & horum similia, quæ fieri nunc tanto studio uidemus, bellicæ laudis, uictoriæg; infignia, ac maximorum opum funt monimenta. Quæ omnia non adstantibus minus, quam mortuo ipsi, ornamento esse dici possunt. Oratio uero, qua illius res gestas ornatissime complectatur, (si modo ulla unquam tantis meritis par oratio poterit inueniri) semper Sigismundi Regis uirtutem apud posteros extollet, atque admirabilem reddet. Verum quod multi summi oratores in hac causa forte conqueri possent, id mihi iucundissimum accidisse, re ipsa comperi; tantam scilicet esse huius Regis laudem & gloriam, ut omnis uerborum copia illius uirtute inferior esse uideatur. hac enim potissimum de causa uehementer gaudeo, quòd quanto plura de illius uirtutibus dixero, tanto semper maiora & ampliora ad dicendum mihi relinquentur. Atque hæc universa quanquam uobis omnibus Equites notissima esse non ignoro: tamen, ut ueterem in clarissimorum Imperatorum ac Regum funere consuetudinem seruem, & ut earum rerum, quas in hoc Principe præclarissima uidimus, gratissima recordatio fiat, breuiter aliquid, ne longior hæc mea parum diligenter exculta dictio uobis tædium pariat, in hoc amplifsimo confeffu memorandum existimaui. Tria sunt, Rexinuictissime, quæ in summa perfectaq; laude spectari solent; Res externæ, corporis, & animi. Quæ omnia in Sigismundo, patre tuo, adeo magna & ampla fuerunt, ut præripere potius dicendi facultatem, quam præstare, mihi uideantur. Primum enim in ea regione natus est, quæ non tantum soli natura, sed etiam rerum gestarum gloria, quas ille postea seu pace, seu bello gessit, ceteris omnibus antecellit. Quibus uero maioribus, quo ue genere sit ortus, quanquam omnes optime norunt, conuenire tamen sum arbitratus, non omnino uetustissimam egregiamý; illorum stirpem silentio præterire: utomnes intelligant,



telligant, eum maiores eius clarissima uirtutis exempla reliquerint, ipsum nulla ex parte se illis inferiorem præstitisse. Verum ne admodum uetusta quæramus, ea, quæ in omnium ore uersantur, dicere aggrediar. Vladislaus Iagello, huius Regis auus, tuus autem Sigismunde proauus, qui expotentissimis Lithuanorum regulis in Polonia regnauit primus, ea morum integritate, ea fortitudine, eo demum consilio suit, ut in maximis Sarmatiæ sluctibus atque procellis, omnium consensu creatus fuerit Polonorum Rex, quippe qui solus turbulentissimos regni motus sua prudentia sedare, atque comprimere posset. Is autem cum regimen cepisset, atque Bohemos, a religione huius imperii, & maiorum institutis abhorrentes, ad uerum Dei cultum, & consentaneas perfectæ fidei opiniones traducere conaretur; & æmuli atque inuidi quidam per regnum sermones dissiparent, eum siti quadam, atque cupiditate regnandi potius, quam ueræ religionis studio, in hac re elaborasse, ea modestia ac animi altitudine suit, ut uocata concione regnum ab eis oblatum repudiarit: ubi tantus omnium Bohemorum clamor, tantusq; fremitus exortus est, tantaq; omnium uel ad uersariorum etiam eius consensio, ut non solum huic fortissimo ac sapientissimo Regi Bohemiam committendam censerent, uerum etiam dignissimum potestate & dominatu omnium rerum una uoce prædicarent. fuit enim non solum Rex sortitudinis, uerum etiam patientiæ laude admodum insignis, Themistoclem imitatus, qui cum esset in consilio Græcorum à reliquis ducibus conuiciis indignissime uexatus, petulantiam illam non pari conuicio, sed patientia comprimendam putauit. Quid hic Periclem referam? quid Iulium Casarem, & alios complures, qui non alio maiore studio maiestatis Imperatoriæ nomen, quam patientiæ & mansuetudinis laudem uenabantur? Quorum exemplo, ducem secutus naturam suam, ad omnem Rege dignam laudem Vladislaus incumbens, præstantiq; animo contendens, hostibus formidabilem se præbuit, Polonorumý; nomen, clarum antea suo splendore, clarissimum reddidit. Eam uero in primis excellentis virtutis opinionem maxime adeptus est, cum apud Dobrinum Germanorum uis ingens affluxisset, quæ totam Prussiam, maxima cum Polono-

rum clade, crebris incursionibus infestam redderet . tanta enim celeritate Princeps magni animi, arque rerum bellicarum disciplina peritissimus, militem ad pugnam instruxit, ut uno impetu hostes oppressi, exterriti, cæli, capti, & profligati sint, ad quinquaginta paulo minus hominum millia. Ex qua uictoria ingentem auri, argentiq; uim, & cuiusque generis prædam in Poloniam aduexit. Nec dissimili clade, multisq; uictoriis Crucigeros, Lithuaniam, Poloniamá; populantes, una cum Silesiis, atque Russis oppr essit. Huic exacta admodum ætate, cum annos regnasset quinquaginta duos, uita functo, Vladislaus filius, maior natu, fuccessit. Qui cum Rex ab Hungaris absens expetitus eslet, bellog; Tur cico modo Scythas in Russiam irruentes, modo Valachos in Poloniam, Amuratemý; ipíum ex Hungaria eiecisset, tandem apud Varnam, cum eodem Amurate, imparibus copiis, pugna commifsa, magna hostium edita strage, interiit. Cuius Regis tanta uirtus fuit, tantum robut, ut, quam diu uixerit, duo maxima Polonorum, atque Hungarorum regna summa ac incredibili laude conservarit. Post Vladislaum, imperium ad Casimirum eius fratrem delatum est, principemsane omni uirtutum genere clarissimum: qui cum in uaria bellorum administratione & plurimum, & strenue uersatus maiorem in modum excelleret, Prussiam, & Pomeraniam, amplissimas regiones, ad imperii sui ditionem adiunxit, Valachorum bellicosissimo regulo spem eius clientela olimaccepta aduersus Turcas non ademit. omnes enim fuerunt in illo rege uirtutes, sed præcipue singularis & admiranda frugalitas, (etsi hoc uerbo scio laudari reges non solere) ut cum Fabricio, & Curio, ceterisá; illis Romanæ, id est summæ modestiæ uiris, quos historiæ celebrant, iure sit conferendus. ex quo facillimum ei fuit, iis semper uirtutibus, atque artibus imperium conseruare, quibus eum antea dignum imperio cuncti iudicauerant. Cuius, ut multa eius facta præteream, tanta eo tempore fuit prouidentia, atque constantia, ut cum urbs Cracouiensis graui pestilentia laboraret, ciuesq; omnes passim in diuersa loca diffugissent, & Mariæburgus, præstantissimus Cruciterorum magilter, facultatem nactus, traiecta apud Toruniam Vistula, magno exercitu in maiorem Poloniam adducto, exusta Silupeia,

#### P R I M A

agros omnes cis & trans Vartam ferro & igni uastasset, ipte in tanta rerum omnium penuria, tanta urbis solicitudine, tanto tumultu ac metu obsessis opem tulerit, hostes plane profligarit, multaq; oppida cum Cuiauiæ, tum Calissiensis oræ obsidione, ac totius regni naufragio liberarit. His uero periculis solutus, ut facilius ab hostium excursionibus imperium defendere, idemá; augere posser, ad comparandas finitimorum amicitias, coniungendamý; cum principibus uiris affinitatem animum conuertit. Ea de causa Elisabetham, pudicissimam, & ornatissimam mulierem, uxorem duxit, filiam Alberti, Romanorum, Hungarorum, & Bohe morum Regis, è totius Germaniæ familia præclarissima, quæ supra trecentos annos cum magna rerum gestarum glo ria in Boiaria inferiori, seu orientali, quam nunc Austriam appellamus, imperauit. ex qua (ut filias prætermittam) sex clarissimos præstantissimos q; filios suscepit : quos ea disciplina ad maiorum instituta erudiuit, nihil ut aliud spectaret, nisi ut legibus pudoris, uerecundiæ, modestiæ, atque ipsius religionis animos eorum informaret, ea uidelicet spe ductus, & in ea sententia confirmatus, tales filios in regendo imperio futuros, qualis illorum educatio præcessisset. Quæ omnia essecere, ut Bohemi Vladislaum, silium eius natu maximum, summo studio Regem sibi exposcerent, atque asciscerent, Hungari Casimirum, ac Iohannem Albertum, Lithuani Alexandrum, Sigismundum Silesii, Federicum Romana Ecclesia ad dignitatem Cardinalatus expeteret. Ex hoc igitur Casimiro patre, & Elisabetha matre natus est Sigismundus : ex his, inquam, præstantissimis Regibus, fortissimis Imperatoribus, clarissimis q; maioribus, suam excellentissimam ducit originem. Huius autem Regis cum in mores, acuitam, resq; gestas paulo attentius intueor, in dubium uocor, huic ne plus ornamenti, atque splendoris eius maiores, an ipse suis maioribus attulerit. Quod si eius ortus abilla præclarissima indole, maximis animis innata, ex citetur, & temporis etiam uetustate confirmetur, superabit

nim pli-

110-

ua-

au-

ue-

ua-

op-

nin-

cel-

Tur:

olo-

oud

nif-

tus

ım,

rita

um

um

rla-

ım-

um

fus

fed

(cio

illis

nt,

uti-

di-

ræ-

um

pal-

nus

am

ilta

illum antiqui generis splendorem & claritatem, qua Achillem Thetide, Aurora Memnonem, Theseum Neptuno, Romulum Marte, Ioue Sarpedona procreatos ferunta Quod etiam de Alexandro Magno, & de Scipione Africano, ac de universis illius ætatis heroibus traditum est; qui non nist diuino consilio orti, atque semine diuino suscepti existimati sunt. Cum enim per ætatem licuit, studiis literarum deditus, tantum in his ingenio, industriaq; profecit, ut omn ium linguarum cognitionem celerrime adeptus sit. ue rum, parto regno, cum Polonia undequaque maximis bellis, quæ pater ac fratres gellerant, exinanita ellet, maiora quadam animo menteq; concepit. Nam cum tota Scythia in Russiam influeret; Asiaq; ad huius regni imperium, Turcarum auxilio freta, animum intenderet, ac simul omnis lagellonum familia, quæ ob uirtutem opesá; semper illi suspecta esset, formidinem iniiceret; Sigismudus in medio relictus, ac magnis undique periculis circunuentus, patriæ spe ratum animi, ingenii, confiliiq; fui lumen oftendit. nam finitimos alios reconcilians fædere, alios focietate fibi coniugens, alios liberalitate alliciens, amicos sibi, sidos si parauit. cum Turcarum tyranno etiam pactiones omni iureiurando initæ sunt. Quæ omnia tanto consilio prouidebat, tantag; peragebat fortitudine, ut omnium opinionem egregia cum laude superaret. Nam in prouidendo calliditas, in aggrediendo fortitudo, in periculis confilium, in agendo industria, in perficiendo celeritas, in laboribus patientia, ac cæteræ omnes militares, imperatorixq; uirtutes tanta in hoc uno erant, ut maiores in ullo ( si replices ueterum annalium memoriam) uix, aut ne uix quidem inuenias. Inedia, frigoris, atque caloris moleltiarum cum tolerantissimus, tum patientissimus suit, adeo ut hunc ad hæc omnia perferenda natura factum, atque educatum esse omnes homines crederent. Itaque cum formæ dignitatem, corporis proceritatem, ac fortitudinem Natura attulisset, hæc omnia præclarissimis his studiis, & artibus, continentiaq; uitæ ita auxerat, ut in speciosissimo

#### PRIMA.O

speciosissimo corpore singendo atque formando natura pariter & ars ipsa interse contendisse uiderentur. nam si caput, ora, latera, humeros, manus, brachia, si pedes, crura, & omnia eius decora robustaq; membra sape diligentius inspicerem, uidebar mihi profecto Herculem quendam astantem aspicere. Erant igitur in Sigismundo pulchritudo, robur, & continentia: quæ quidem omnia uel in Principe necessaria sunt, uel certe maxime probantur. Ac pulchritudinem quidem omnes uidebant: fortitudinis autem, ac pugnæ multa prœclare commissa prœlia sunt testes: continentiæ uero multorum patent testimonia, qui cum eo familiarissime, coniunctissimeq; uixerunt. Cum uero in imperio constitutus, tum ad recuperandum Smolenchum oppidum in finibus Moscouitarum, quod, propter crebras eius gentis incursiones, Polonorum præsidiis olim tenebatur, animum applicuit. et cum Basilius Moscouitarum Princeps id oppidum, sicuti pleraque alia Russiæ & Lithuaniæ loca, ueteri quodam iure pertinere ad suum imperium ratus, per aliquot meses tanta pertinacia obsideret, ut in suam potestatem redigeret; hincé; populari proximos Lithuanorum fines cœpisset : Sigismundus, è Cracouia Vilnam profectus (ut ex propinquo intentus in omnes rerum casus, bellum administraret ) tanta celeritate exercitum comparauit, ut uixante citra amnem Borysthenem, missis exploratoribus, qui altitudinem fluminis exquirerent, quo facilius equitatum traduceret, subitariumq; pontem ex lintribus, & lembis contractis efficeret, inclinatis hastis in hostes impetum fecerit. Qui dum solutam aciem peditum, impediti equitum multitudine, cum magna eorum cæde, cruoreq;, & morientium gemitu cuncta compleri uiderent, sibi celerrima suga consuluerunt. Poloni uictores, captis hostium castris, magna præda ex regio apparatu potiti, atque amplius septem hominum millibus interfectis, quinque millia equorum, multosq; illustres duces, & cum his Michaelem Goliizam, inter Moscauitas fortissimum

ortissimum, & bellicosissimum, ceperunt. itaque genus illud immanitate barbara, durum, ac efferum, & ante id tempus indomitum, Sigismundus suo Marte, suaq; uictoria compressit. Qua in re si hominum ferocitatem, si dissimilem pugnandi rationem, fi loca inculta & aspera considerabi mus, si denique hostium multitudinem cum Polonorum paucitate, quos Sigismundus in Borystenem traiecerat, conferemus, inueniemus profecto ex multis uictoriis, quas olim Iagello Vladislaus, Cassimirus, & Ioannes Albertus, aduerlus Germanos, Turcas, Prutenos, Hungaros, & Valachos consecuti sunt, haud earum ulla hanc unam esse interiorem. Ad ea usque tempora cum Ruthenorum plebs, rerum nouarum cupida, & simul spe recuperandæ libertatis à Polonis deficeret, tum Sigismundus, abiecta omni cunctatione, infracto fortiq; animo sese ipsum colligens, & quasi lætatus, quòd sibi fortuna uberem virtutis ac fortitudinis suæ declarandæ materiam præstitisset, omnia, quæ ad propulsandos hostes, urbesq; tutandas necessaria iudicabat. urbes muniri præsidiis, subsidia commeatumý; importari, exercitum scribi, diligentissime ac uigilantissime curauit. Hic quid de Sigismundi fortitudine dicam? aut quid potius non dicam? duobus maximis exercitibus Lithuania, Prussiaq; obsessus, uix retento imperio, nulla externi auxilii spe, sola magnitudine animi, incredibiliq; consilio, ac rei militaris scientia, non solum hostes multis sæpe cladibus afflixit, sed etiam eousque desperationis adduxit, ut sapius de fuga, deq; deditione cogitauerint. iis enimartibus, quas à puero sibi ingenio industriaq; parauerat, omnibus facile ostendebat, unam esse uirtutem, quæ neque capi insidiis, neque frangi, aut expugnari uiribus posset, unam, quæ omnium conatus illuderet, contemnere. itaque huius amore ductus, noctes atque dies operam dabat, ut modo hostes pugna lacelleret, modo fugam dissimularet, non nunquam ex improuiso se hostibus ostenderet, adeo ut nullam ipsis pugnandi spem, aut ocii facultatem relinqueret. Liberatus autem

#### PRIMA

autem, solutusq; omni periculo, non humili, deiectoq; animo, ut multi in aduersa fortuna, sibi torpescendum putauit, sed quamprimum ad Visnouenum, quod ab hoste premebatur, animum adiecit: ut, quodà maioribus relictum acceperat, incredibili animi fortitudine tueretur. Igitur cum iam aduersus Moscos, Scythasq; multa egregia memorandaq; facinora edidisset, certior factus illud quibusdam incursionibus agitari, ratus (quod in tali casu solet euenire) urbe potiri se posse, sex millibus equitum duntaxat, quos side & liberalitate sibi adiunxerat, Visnouenum uersus progressus est, cum statueret uel rebus felicissime gestis imperare, urbemés ipsam in libertatem restituere, uel in bello fortissime pugnando pro ciuium suorum salute occumbere. Cum enim Sigismundus ita sibi multo ante persuasisset, nihil esse turpius infamia, uirisq; fortibus dedecus esse perinde, ac ipsam mortem, uel magis etiam fugiendum; ut hanc animi sui magnitudinem, mortisq; contemptum omnibus palam faceret, in casside, in sagulo, in militaribus signis mortis simulacrum, tanquam pulchrum quoddam insigne, gestabat: ut etiam declararet, uirtutem ne ipsa quidem mor te extingui perimiq; posse. Alii castella depicta gestabant, quot, acriter oppugnando, etsi cum multis, præcipua tamen fortitudine ceperant : alii circulos, aut quiduis aliud pro numero hostium, quos in prœlio aliquo durissimo interfecerant: alii, ut fortasse ostenderent se lucem rebus patriæ afflictis attulisse, stellis scuta distinxerant: alii denique alia assumpserant, quibus uirtutis suam memoriam proderent. Quantum autem apud omnes nationes admirationis, atque dignitatis habeat, Patres, mortis contemptio, illud uel maximum est argumentum, quòd nulla uirtus æque doctorum hominum monimentis celebratur, nulla simili laudis genere effertur. Nam apud Macedones erat olim lege sancitum, ut qui nullum hostem in acie interemisset, is capiltro uinctus ac suspensus ignominiosa morte uitam finiret. Apud Scythas etiam nemini licebat in facris

epulis circumlatum poculum accipere, nisi qui in re militari prius aliquod uirtutis signum ostendisset. Neque Amazonibus erat concessum ullo pacto nubere, nisi quæ hostem pugnando iam interfecisset. Romani etiam, unde ad omnes mortales egregia fortitudinis exempla manarunt, equestribus imaginibus, coronis muralibus, castrensibus, ciuicis suos milites, suos q; Imperatores donabant. Quid duo illi Decii, pater, & filius, non se pro salute patriæ in armatas hostium cateruas, contempta uita, libentissime deuouerunt? Age, quid de L. Marcio dicam, qui rempublicam Romanam, in Hispania duorum Scipionum interitu collapfam, propria uirtute restituit? Mitto M. Marcellum, qui primus Annibalis impetum armis atque acie repressit : fortissimum illum Marium, sexcentos alios, quibus gloria militaris multo ipfa uita potior fuit : nec iniuria : cum illa uigeat in omnes annos, æternaq; laude floreat, huic exiguos terminos natura circumscripserit. Hacigitur sententia cum uer fus Veronouiam, & Buscum, & Zigouiam arces, magnis opibus, præsidiisý; munitas, cum duodecim duntaxat militum millibus profecturus esset, æque ac si potentissimum haberet exercitum, aut animo futura provideret, uno die hostem adortus, altero urbes longa obsidione debilitatas, fibi rerum omnium incredibili quadam felicitate uendicauit. Cum autem ante Ossacouiam exercitum contra ingentem Valachorum multitudinem duxisset; &, parta uictoria, cum plures aduersarii imperium eius uirtutemq; timerent; ea omnes humanitate clementiaq; suscepit, ut ex inimicis amicissimos efficeret, ipse iis æque ac pater, æque ac de omnibus egregie meritus, in oculis esset. Quid enim hic commemorem uictorias, quas apud Iluscum, Cameneciam, Trebouuliam, Medibozum, Caniouiam, Bialogrodum, apud Gosdeciam, Prumarcum, Zeburgum, Gutestadium, Brunsbergam, apud Ressam Rastemburgum, apud Pissam, apud Bartensteniam & Heilisbergam adeptus est? contra Molcos, Tartaros, Valachos, Germanos, acipsos Turcas, omnium

#### OPRIM A.

omnium gentium ferocissimos, fortunatissimos q; . Hac titudine, Patres, in re bellica nunquam usus est Cyrus, nunquam Alexander, nunquam Pyrrhus, nunquam Iulius ille Cæsar, qui omnibus omnium sæculorum ac gentium Imperatoribus rerum gestarum gloria antecelluit. Et quoniam inter cætera magni ac præstantis animi argumenta enumerantur ædificia, prætermittendum non censeo quantum in eis construendis auri argentis; consumpserit. Quid enim memorem huius unius arcis opus, quod in hac uestra inclyta urbe à fundamentis extruxit, itaq; erexit, ut non hominum, sed Deorum immortalium sedes esse uideantur? Quid uero Basilicam huic templo adiunctam? Quid Vilnense, & Rupense fanum? quæ quidem opera cum effecit, non ille suum usum, non priuatum aliquod commodum, sed publi cum decorem, publicamá; dignitatem ac speciem cogitauit; eaq; pictorum, sculptorumq; præstantissimorum manu adeo curauit exornanda, ut septem illis, quæ in universo terrarum orbe memoratur, mirabilibus addi possint. Ita om nes cogitationes, & actiones suas ad ueram gloriam, & Dei cultum retulit. quo factum est, ut omnes, non ut quoddam terrestre oraculum humanæ sapientiæ intuerentur, sed uelu ti diuinum hominem è cœlo ad propulsandas tyrannorum iniurias, ad propagandam uirtutem ad nos delapsum existimarent. Equidem, quibus artibus sibi Sigismundus parauit imperium, partumq; retinuit, uosmet equites considerate. omnia mehercule uerba ad ipsius uirtutes exponendas leuiora mihi, frigidioraq; uidentur adeo enim omnibus bonis hunc ornauerat muniueratq; Natura, ut in eo me memoriæ sirmitas inellet, qualem in Mithridate; recta de unaquaque re existimatio, qualem in Themistocle; ingenii uis, qualem in Cæsare; solertia uero, atque prudentia, qualem in Fabio fuisse legimus. Iustitiam uero, quam omniu m uirtutum ducem, ac reginam iure semper duxit, adeo diligenter coluit, ut etiam hostes ipsi inter se factionibus odiisq; priuatis dissidentes, alium aucem sibi præesse nollent. Quàm

Quam uero in omnes beneuolus, quam munificus, quam liberalis fuerit, unusquisque uestrum, Equites, certissimus teltis elt: quandoquidem præclarum mihi iam dedi-Itis iudiciorum uestrorum testimonium, non solum amicis de se bene meritis aurum & argentum, sed uestimenta quo que in necessitate munificentissime obtulisse. existimabat uidelicet nulla alia Rex magni animi officia præstantiora, quam ea, quæ ex clementia, & liberalitate conferebat: contra, nihil Principe indignius, nihil odiosius, nihil à diuinis decretis alienius auaritia, & inhumanitate: qui quidem etiam illud præ oculis & in ore semper haberet, quod a sum mo omnium Doctore nobis traditum est : quod quidem in extremo etiam iudicio ad memoriam reuocabitur, ubi unicuique pro meritis præmia est redditurus. Hospitem, inquiet, me non recepistis, nudum non operuistis, ægrotum non uisitastis. Quæ quidem nonin eam sententiam accipienda esse duxi, ut credatis uelle me aditum ad gloriam esse reliquis uirtutibus interclusum, aut reliqua facinora non sine digno supplicio punienda, sed ut, de multis uirtutibus nullam esse aliam, quæ propius ad Dei bonitatem, quam humanitas & liberalitas, accedat, apertius indicare. Bonos uero non solum laudibus, sed etiam dignitate cohonestabat, improbos acerrime insectabatur, seuerus & grauis in aspectu, in sermone atque congressu facilis & humanus. Præterea, quæ ex liberalitate illius promissa, & ostentata erant, sanctissime observabat, diligentissimes; præstabat. Amicos uero amore constantissimo, planeq; in timis animi sensibus diligebat, omniq; omnes officio souebat. Quin & hostes etiam atrocissimos humanitate & clem entia liberaliter tractabat. Sed, ut uno complectar uerbo, nihil eorum prorsus in hoc defuit, quæ summo Regi, lummoq; Imperatori conuenire possint. nam, ueterum monumentis accurate observatis, tum, præstantium virorum, qui proximis temporibus aliqua laude floruere, exempla imitatus, ea sibi delegerat, quæ præstantissima iudicabat.

iudicabat. nam in administranda republica non, uti plerique solent, auctoritatem ac potestatem illam regiam exercuit, sed nec à uestro senatorio ordine quicquam de recta religione deflexit. In popularibus studiis multitudini gratus, in bellicis consilis atque deliberationibus summus Imperator, & in regno gubernando iis omnibus præ cæteris Regibus Rex præstantissimus. Literarum uero ad omnes humanarum rerum disciplinas adeo studiosus fuit, ut nullum ferè diem prætermitteret, Cæsarem imitatus, quin aliquid legeret, & audiret, arbitratus Principis magni interesse ad gubernationem cuiusque regni maiorum sapientissime res gestas intelligere. hinc plurimarum rerum obscuras & necessarias intelligentias, tanquam fundamenta imperii, enucleauit. Hoc igitur, si pro ueritate aperte loqui datum elt, nemo unquam imperium maiore pietate, fide, constantia, dignitate, iustitia administrauit. Idq; uerum esse, nemo ibit inficias, si quis cateros omnes summos ac præclarissimos Reges Sigismundo aquiparare uoluerit : neque fuit omnino qui squam qui ea formæ præstantia, eo robore, ea animi magnitudine atque consilio fuerit, ut non solu Sarmatarum, sed totius orbis terrarum imperio. omnium, qui saperent, iudicio dignus sit existimatus : qui & partum imperium tanta fortitudine, iustitia, & omnium beneuolentia gubernauit, ut non solu Polonis, caterisq; Sarmatiæ populis, cum ultimum diem suum obiit, immortalem domesticæ uirtutis memoriam, sed etiam famam exteris nationibus, & gentibus æterna, & incredibilem imitandi cupiditatem reliquerit: qui moriens te Sigismunde eius filiu inclytum, uerissimam non tam corporis, quam animi sui effigiem, magnanimum & nouu Regem uidit sibiin imperio suc cedentem, magno totius regnistudio coprobatum. quod nemini unquam, qui in amplissimo loco uita functus sit, scimus ante contigille. Quo fit, præstatissimi Equites, ut in hoc mærore ueltro, quem uos omnes ob Sigismudi morte capere ui deo, Hercules Princeps æquiore se præbuerit, qui cogitaret eum nunc uos Rege ac Ducem nactos, que gravitate, cossilio prudentia

#### O. AR MA IT HI TO

prudentia, animi magnitudine, iustitia, side, & ceteris bonis artibus, & studiis parenti parem eslescimus. Debetisq; idcirco lætari, uestram inclytam Iagellonum familiam in pri uatis rebus & publicis talia exempla, tale uobis decus, famam amicis, ornamentum regno reliquisse, ut inde summa ad uos gloria, fumma redundare utilitas nunquam non posse uideatur. eog; leuius mortem eius ferre debetis, quod illum non modo nihil mali accepiffe in morte putandum est, led cum iultus, grauis, fortis, & constans fuerit in uita, in morte uero summa pietate, fide, ac maximo christianæreligionis cultu decesserit, potius ex his ergastulis & tenebris ad superos euolasse, ubi aterna illa luce, in qua omnia insunt bona, cum immortali animorum cœtu perfruatur. Addo etiā illud, eo nomine non parū ei gratulandum, quòd eo tempore à uobis discellerit, & in æternam illam domum migrauerit, quo quide fortuna magis extimescenda, quam dignitatis, autlaudis accessio speranda. eò enim magnitudinis & gloria iam processerat, nihil utomnino esset in hoc regno expetendum, quod ipse sua uirtute non esset amplissime consecutus. Præterea quod diuturnitas, atque obliuio temporis (iam enim ad te meum sermonem conuerto Bona Serenissima) potest efficere, uromnem istum dolorem tuum auferat, id tua sapientia præstare debes, lætarig; potius ea immortali gloria & fama, qua fummus Rex maritus tuus apud omnes homines reliquit, quam dolere, quod & te omni uirtute inlignem, & regnu pulcherrimu reliquerit. quantu emim ad hanc humanā uitam attinet, eius q; miserabilem con ditionem, uix intelligere possumus quem fructum ferat ipsa nobis. Ita legibus tenemur uniuersi, ut nemini detur libertas recusandi mala quamplurima, quibus hæc mortalis conditio affecta est. omnes uitæ principium à lacrymis & acerbitate facimus: omnes infinitis miseriis quasi laquei implicati, in metu atque dolore uersamur, eaq; ratione apud Thraces multi infantes in lucem editos non sine mærore & maximis lamentis excipiunt, contra uero funera omni tripudiorum genere, & cantu prolequuntur, arbitrantes omnibus his malis

malis, quæ nobis fert longæua senectus, non nisi postrema ui tæhora liberari: neque minus, omnem illam animorum nostrorum cupiditatem expleri posse: adeo ut Crœso diuitiæ, omneq; uoluptatis genus Sardanapalo satisfecerint, omnes res memorabiles in rebus bellicis effecta, atque illa inexplebilis gloriæsitis, quaflagrabat Alexander Magnus, extinca sir. Quinimmo reliquarum rerum omnium eundem esse finem, neque solum homines ipsos, uerum etiam huma nas artes, atque disciplinas, omnes nationes & imperia concidere, & obliuionis tenebris obrui necesse est. Atheniensis gens illa, quæ innumerabiles Persarum exercitus fuderat, quæ tantas res gellerat, quæ Græciæ imperio potita fue rat, armis Macedonum, quorum nomen sane obscurum ea tempeltate extiterat, oppressa est, omnes q; i mperii illius opes facile breui temporis momento corruerunt. Sparta au tem, quam tam multos annos no mediocri imperio floruisse costat, postremo Romani, orbis rerum triumphatores, ac do mini, deleti sunt. Tantum uero abest, ut ab his fortunæ telis tuta sit Regia maiestas, ut multo grauior sit eius conditio, & exitus acerbior: siguidem ut fumus semper summa petit, sic morbi, cædes, insidiæ, & reliqua uitæ mala eos potissimum circumueniunt, qui funt in altissimo gradu collocati; quales fuerunt Metellus Macedonicus, L. Sylla, Octavius Cæsar, & pauci admodum præterea, quorum uarii casus, & ea mala, quibus agitati sæpissime sunt, facillime humanæ miseriæ magnitudinem perspicue nobis ostendunt. Ideo si recte censent Stoici animum, infirmitate corporis occupatum, in miseria esse; fateantur iidem necesse est, neminem, quamuis sapientia præditum, in tantis corporis doloribus beatum esle. Cum autem animo & corpore constemus; qui pollumus, quam diu in hac uita uersamur, summum bonum id exiltimare, presertim cum, ita cogente natura, ipla mala corporis animum etiam ipsum sæpissime offendant? Quid hic Priami infelicitatem, quid Cyri mortem, quid Cambisis exitum, quid Magni Pompei miserabilem illam cædem

Lædem referam. Ea de causa Solon ille Græciæ sapientissi= mus, interrogatus à Crœso, Lydia Rege, quem beatissimum omnium arbitraretur, Tellum quendam Atheniensem respondit, qui in opibus exiguis, in patria florente, liberos & forma & uiribus excellentes susceperat, posteaq; mortem tranquillissimam obierat. Annumerauit etiam Cleobin, & Bitona, Argiuos; quorum mater cum à Iunone, cuius erat sacerdos, precata esset, utillis largiretur quod maximum homini præstari posset à Deo, suit illis, ut summum præmium pietatis, mors attributa. quem finem uno ore appellant uitam beatam, florentem, atque telicem, omni genere mali uacantem, & omnibus bonis affluentem: eo quod mors nil aliud est, quam rerum perfe-Etio ad ultimum finem assequendum. quem quidem finem perfectum esse tunc dicunt, cum instar eius, qui aliquò sagittam aut hastam collimans, directis intentisq; oculis scopum intuetur, ratio ipsa quidem finem propositum, tanquam signum, conspicit, in quod omnes simul dirigat actiones. Si igitur in uitæ principio est uitæ etiam finis constituendus: cui dubium est, quin illud sit nobis ultimum omnium rerum expetendum, cuius beneficio in lucem editi sumus, & in cuius cupiditatem impetu naturæ uehementer incitamur? In illum igitur fontem omnium bonorum inexhaustum, atque perennem, unde profluximus, & cuius beneficio conseruamur, magnopere uidetur optadum ut celeri conversione redeamus. Sed quoniam in hac uita nihil est firmum, stabile, & diuturnum, sed omnia flu xa, fragilia, atque caduca; fieri non potest, ut hoc generis ornamentum perpetuum maneat. Fuit itaque Sigilmundus eximius ille quidem Rex, sed ipse quoque Rex mortalis, in morte autem animi constantia firmus, ac plane immutabilis, adeo ut ad diuinitatem ipsam omnibus modis aspirare certo uideretur. Eaq; uel una consolatio, Bona serenis fima, tete subleuare debuit, quod, cum in terris tantopere pro augendis tuis commodis semper laborarit, nunc pro tua

tuorumé; filiorum incolumitate deum precaturus est. Iam uero Auguste Rex, cum ex isto dolore, quo Bonam Reginam, matrem tuam, tuasq; sorores mæstissimas, ac totum hunc senatum affectum uidemus, facile fiat, ut tu quoque langueas, omnesq; animi tui partes diuexentur: tamen, si Regi, parenti tuo, uita functo, eiusq; memoria tribuendum aliquid putas, aquo animo, quemadmodum & ratio postulat, & leges præcipiunt, sustinere illius interitum debes, neque mortem potius, quam præclaram illius uitam, et maxima in universum regnum, ac presertim in te merita ponderare: eog; magis hoc te decet, quòd apud omnes talis huius amplissimi regni successor, & hæres habearis, qui non solum splendore satis ornatus iudiceris, sed tua induftria & uirtute nihilo inferiorem, forte etiam aliquanto maiorem laudem tibi sis comparaturus. O felix & fortunata domus Iagellona, qua ab eodem principio minime dubitat procreari posteros suis maioribus & dignitate, & gestarum rerum gloria simillimos: quod raro in aliis euenisse constat: cum sapissime ex aureo parente argenteam nascisobolem, ex argenteo auream uideamus. ostentetiam, si quis uelit, imagines suas, nobilitatis seriem à stirpe repetat, Herculem, aut heroum aliquem, generis sui principem, & auctorem, quocunque orationis genere confirmet, aut se etiam Ioue prognatum patre dicat, dum nobis uere liceat Sigifmundu hunc Regem nominare : quod quidem iam maxime licebit, cum alterum Sigismundum pari uirtute ac integritate florentem, iamá; iisdem laudibus æqualem, tanquam immor talis gloriæ pignus habeamus. Tibi igitur, Sigismunde, nouo Regi, omnium harum rerum causa gratulor, idq; eo animo, quo quis facere debet, cum extota animi alacritate coniunctissimo gratulatur, nec hoc solum, quia Rex dignissimus tanto Regi feliciter successeris, (omnino enim is tuus erat locus ) sed quod ea uirtute, atque animi amplitudine in eum locum uenisti, quem, uel si alienissimus fuisses, solus tuo splendore, atque ista animi tui altitudine facile

consequi potuisses. Quis enim te Rex alius, aut æquitate, aut animi magnitudine, aut prudentia, aut beneficentia, aut moderatione, præstantior esse posset? Quare tuis quoque istis heroibus, universoq; regno ualde gratulor, quibus multo plus ex tua uirtute splendoris, quam tibi ex isto amplissimo regno uel auctoritatis, uel dignitatis accessit. Sed quoniam locus hic non est, ut tuam uirtutem pluribus uerbis exponam; gratulationi meæ id adiungam, ut eiusdem Principis mei nomine istam tuam felicitatem perpetuam tibi exoptem; Deosq; omnes orem, ut actionibus tuis prxstantissimis, animoq; tuo, nihil unquam non præclarum cogitanti, uoluntas eorum respondeat; quodq; regnum à patre accepilti, omnium gentium summo consensu, incredibili lætitia, id non solum tibi perpetuo sortunent, sed ita augeant, atque cumulent, ut tua fumma virtus, & par uirtuti, multis argumentis testata, humanitas postulat.

OA saci polteros iuis maioribus & dignitate, & geltarum reputing ploria fimilitards: quod rato in alus eucarife conflat: cum la Misime ex aureo parcute ar concam nafci fobolem, extergences auream undeanius. of coreriam, fi quis uelir, singegees fuas, nobilitatis feriem a lurpe repetat, Herenlem, aucheroum aliquem, generis his principem, & auctorem. quocunque orationis genere confirmet, autle eriam loue prognarum paire dicat, dum nobisuere liceat Sigimundu hune Regen nominare: quod quidem iam maxime licebie, cum alterum Sigilmundum parr un'tute ac integritate florentem, jamig fisdem laudibus aqualem, tanquam immor talis gloria pignus habeantus : Tipi igitur, Signimunde, nous Kegt, omnium harum rerum caula gratulor, idq; es animo, quo quis facete debet, cum ex rota animi alacticate coniun dissimo gratulatur, nec nociolum, quia Reg diguissimps tauto Regi foliciter successeris, Compino enim is tuus eratlocus) fed quoci ea nirtute, arque animi amplitufolius ruo iplendore, atque illa ammi rui altitudine lacile

### AD EQVITES POLONOS

O I T A R O

tilsima, confiliod; optimo contigerit: quod antiquifsinus - man me AEPE ego uos, illustres Poloni Equites, non modo ut ueltræ prouinciæ ornamentum, sed pla S neut Europæ universæ, atque adeo terrarum -on oight ai orbis lumina, & quasi sidera quædam micantia sugue & mintueor, si quando id mini uel casu aliquo, uel fortuna contingat. nunc uero, cum præsens animaduerto splendorem istum, qui partim ex aspectu uestro, partim ex ea, quam nobis fumma nirtus peperit, dignitate, ob oculos meos effulget; magnam lane in admirationem rapior, titubat animus uehementer, mensq; in uarias dicendi formas agicatur, neque uox, neque lingua confistit. Nec possum sane non etiam atque etiam commoueri, animog; angi, cum indoctus, minime eloquens, ac pene dixerim elinguis, apud uos Equites omni laude præstantes, uosq; Senatores omniu sapientissimos, grauissimos, disertissimos, de isto uestro tam excellenti bono & gloria in hac fummi Regis uestri coronatione, deg; eiusdem Regis laude, in hac temporis angustia, sim uerba facturus. funt enim hæc eiusmodi, ut qui ea, quan tum res postulat, non dicam exornare, sed dicendo comple & i omnia uoluerit, ei considerandum uideatur, ac planestatuedum, satius esse de maximis rebus silentium facere, quam ita dicere, ut argumenti propositi dignitate minime assequa tur oratio. Sed quado mihi officium dicendi Hercules Ferra riensium Princeps mandatum esse uoluit, susceptam rem, da bo operam, ut fustineam, spe maxime recreatus humanitatis uestræ: quæ certe, si me grauitate oueris oppressum senseritis, inclinanti succurret, uiriumq; nostrarum confirmabit im becillitatem. quòd si nostra orationem, ut spero, diligenter attendetis, profecto mecum omnes iudicabitis alium Rege uobis posterisq; uestris magis aut ad pericula fortem, aut ad usum & disciplinam peritum, aut ad labores firmum ac uigilantem, aut ad confilia prudentem, ad casum fortunamá; felicem eligi hoc uno potuisse neminem. etsi iure suo & *fuccessione* 

successione hereditaria electio cum iustissima, tum pruden tissima, consilioq; optimo contigerit: quod antiquissimus mos omnis omnium genium indicat: et hoc quidem tam apudalios, qui ante Romanos imperarunt, quam apud chri stianæ pietatis cultores, quiq; uel eos multis sæculis anteces serunt. Nam si genus ad dignitatem pertinet, quis regio nomine dignior, quam regia stirpe, eaq; antiquissima, & augustissima procreatus? si uirtute tantum nominis gloria compa ratur, quis Regiueltro non dicam præferendus, sed, ut dicam quod sentio, conferendus omnino uidetur? &, ut pauca de multis attingam, est ne aliquis animi magnitudine nobilior, elt laude liberalitatis illustrior, ingenii flore præstantior? Prætereo pietatem in matrem, humanitatem in omnes, etiam alienos & ignotos, postremo, quod omnium est maximum, ardens quoddam & singulare christianæ studium religionis, nullo unquam tempore, finitimis populis dissentientibus, intermissum, acerrimeq; & constantissime custoditum, ac defensum. Quæ tam uaria tantarum uirtutum mu nera cum in uno uestro Regeuigere constet, quis hanc ele-Aionem non probet, non ad colum efferat laudibus, non gaudio exultans, incunditate aff luens, totus hilaris, cumulate aterno deo gratias agat? (quanquam gratia tanta referri non potest, quanta debetur) quòd uos omnes parentes ac liberos, & amplissimum hoc regnum, hancí; Cracouiensem ciuitatem uberrimam, cœlesti origine uetustisimorum Regum, fædere, coniunctionisq; necessitudine & amicitiæ munissimam, artium ac rerum præstantia, nobilitate incolentium reliquis omnibus, quotquot unquam uidimus, audiuimus, legimus, antecellente, admirabilemos; iustissimo & fortissimo Regi regendam commiserit, ac iure suo immunitatibus q; perfrui concesserit. cuius tanta laus, tanta item uirtutis & gloriæ amplitudo à scipsa oritur, & sua sponte nascitur, à se ipsa alitur, & augetur : ut iam nullis terrarum regionibus comprendi, non ipso mundo, non ipso, utita dicam, cœlo definiri, uel includi posse uideatur.

Verum cursus est mihi reprimendus uoluntatis ac studii mei. nam cum ex prudentum consiliis illud primum, aut pro ximum certe uideatur elle, ut, ad quas res peragendas uires non sufficiant, consulto eas omittamus, ut scilicet infirmitatis potius argui, quam imprudentia condemnari posfimus: præstare puto, ingenii tenuitatem modeste fateri, & in eo quasi culpam deprecari, quam in tanta rerum magnitudine exiguis uiribus impudenter experiri. Præclarum pu tatur, Equites egregii, pacis artibus excellere: bellicam ue roscientiam una consequi, & ad scientiam, animi fortitudinem adiungere, quia rarum est, ideo mirum, & apud omnes homines in omni ætate summæ laudi semper fuit. quod utrunque, cum in Regem ueltrum intueor, sic agnosco, ut statim mihi ueteres historiæ succurrant : quæq; in illis legedo, atque obseruando sæpe mecum sum admiratus, non in uno duce, aut rege collecta, sed in plurimis uarie dispersa, ea cuncta diuinitus in unum Regem uestrum collata suspicio, in quo non modo summam auctoritatem, summamá; tum regendi, ac tuendi, tum etia amplificandi imperii scientiam abunde esse perspicio, sed præterea datam ab astris ea felicitatem ac fortunam, qualem in summo imperatore opor tere inesse, scite admodum Romanæ pater eloquentiæ Cicero existimauit. Prætermitto illa, quæ uir docissimus ac sapientissimus Cato demonstrat, magnam scilicet in aspectu dignitatem, in incessu speciem ac uenustatem, in eloquio sen tenuam ac leporem, atque in omni negocio maturitatem. quam equidem læpe memini, cum per uarias Europæ regiones legatus pro Hercule Ferrariesium Duce ad summos Principes excurrerem, hac audiuisse multos de uestro Rege, dum senior etiam uiueret, uerba prædicantes: Sarmatu Rex Sigismundus tum ipse talis Princeps est, tum uero tali filio præditus, ut nulla res tanta sit, aut tam difficilis, quam non uterque tum consilio regere, tum integritate tueri, tum excellenti quadam exequi & conficere uirtute possit. Acceditilla, dux & parens bonarum omnium rerum, maxima omnium

omnium uirtutum iustitia, quam Plato optimam, Aristoteles admirabilem, Cicero præstantissimam, fundamentum perfectæ commendationis & famæ, Iustinianus diuinam appellarunt, sine qua nihil sane in Principe, quod uere Principis persona dignum sit, quisquam inueniat: cum & sua quasi bona rebus omnibus communicet, & sine ea, quidquid ubique est, iaceat prorsus, ac plane apud omnes obsolescat. Quæ quidem uirtus clarior quam ipse lucifer, aut hesperus, mirum in moduhocin Rege uestro refulget, ut nihil uel expectet, uel optet, nil exigat, quod non sit legibus iustissimis, & optima æquitate temperatum. adest enim illi diuinis ac humanis legibus animus obtemperans, mireq; semper deditus, fine cuius imperio nec ulla quidem domus, ne dum ciuitas, nec hominum uniuersum genus, nec rerum natura omnis, neciple etiam mundus confiltere potelt. Itaque re che traditum à summis uiris, nil tam aduersum ciuitati, uel regno, qua iniustitia, nam unde abest iustitia, ibi adest iniqui tas, & improbitas, ibi cædes, homicidia, rapinæ & furta uiget: quæ nisi divina ope & iustissimarum legum suffragio tollere tur, probi & liberales incertas, atque in casu positas res fuas haberent, & non modo opibus affluentes ac divites, sed etiam inopes ac pauperes, ipíæq; ciuitates maximos in luctus inciderent. Nec multa sunt exempla colligenda. patet omnium mentibus atque oculis urbs ipsa Roma, orbis terrarum domina: quæ poltquam, destitutis legibus, iniustitiæ lo cum dedit, cum iniustos foueret homines, & ad imperia extolleret in libera ciuitate non ferenda, pedem protinus referre, ac primo sensim in deterius labi, deinde graui casu ruere cœpit. ita quæ multorum fæculorum labor, plurimorum uirorum uirtus pepererat, neglecta iustitiæ cura facile perdidit. Quid insuper loquar de illa perturbationum moderatrice cotinentia, quid de modestia, quid de magnitudine animi, de æquanimitate & tolerantia, quid de animi gratitudine? Non comemorabo singulas eius uirtutes, neque sigilla tim in iis laudandis & coprobandis insista: quado omnes tata 1erie

serie & quasi affinitate inter se coiunctæ sunt, ut altera absque altera plane consistere non possit. omnes enim uirtutes inter se ita connexæ coniunctæq; cohærent, ut, qui professus unam tantum fuerit, nullam omnino se esse habiturum sperare possit. Non igitur opus est, neque aggrediendum censeo, quandoquidem id fieri uix posse puto, ut omnes eius uirtutes accurata oratione persequamur: cum unam ex multis plene perfecteq; celebrare non facile quisquam, uel potius nemo plane possit. illam quidem, qua reguntur animi motus, affectiones sedantur, libidines comprimuntur, ornem uerbis, an tacitus prætermittam? alterum pro eius merito non licet: alterum si committam, ignorasse uidear fortalle, quod omnibus notiltimum elle constat. quis enim huius Regis temperantia illustrius? quis illum unquam uel ira præcipitem, uel gaudio supra dignitatem exultantem, uel minima cupiditate gestientem, denique uel metu con-Iternatum, uel ulla omnino in re à ratione auersum unquam uidit, aut uno eum in uerbo notauit, quod Principi grauissimo non congrueret? Notissimum est, bene meretes quo studio extollat, quibus augeat honoribus, & commodis, quam sit etiam in alienos, modo aliqua uirtute excellant, munificus ac liberalis, quam in hostes, si furorem deposuerint, clemens, fin pertinaces in odio fuerint, fortis ac strenuus. Verum inter cateras eius uirtutes ea, qua Regina quædam & parens uirtutum omnium reliquarum iure duci potest, primum locum sibi beneficetia uendicat. id enim illa maxime spectat, ut omnibus bene sit, ut universum genus humanum solida, si fieri possit, felicitate perfruatur. cuius rei uos quidem Equites (ut alii prope innumerabiles omittantur) aut cuncii pariter, aut plerique, perspicuum affertis testimonium, qui, si quando uobis tempora minus secunda essent, minus ex uoluntate fluerent, subleuati, ac ditati, multa & maxima liberalitatis & munificentiæ signa retulistis. Sentio mihi non licere in tam breui teporis spatio illa omnia, quibus Rex uester regno dignus n,tiend of 2 in, d res magnas praclare geredas cum fortuna

est, connumerare. sed, si modo mihi de sola prudentia plene disserere datum sit, qua una omnis in hoc Augusto Rege eminet, deq; eius prudentiæ partibus, ut pote quanta sic in regendo indultria, in conficiendo celeritas, in providendo consilium : uerear equidem, ne longior, quam par sit. oratio, presertim ornamentis eloquentia destituta, fastidiu pariat audientibus. Extat enim illa uirtus, sublimis inter alias, omnium amplissima, sine qua nulla alianeque recte tractari, neque percipi queat. Quapropter non nullos philotophorum fuille legimus, qui in ethicam, fiue monasticam, œconomicam, & politicam, ut Aristoteles, & Plato, alii uero, ut Tullius, & Seneca, in providentiam, intelligentiam, atque memoriam distribuendam existimarunt. Quæ omnia cum ille sibi non ad ambitionem, inanem ue laudem, sed ad uestram, omniumq;, qui eius imperio parent, tranquillitatem, ad uestra commoda augenda, uestras fortunas in omni fortuna tuendas, mira uigilantia, industriaq;, impellente uoluntate, adiuuante natura, coluerit, atque compararit ; reliquum est, ut de felicitate, quam præstare de se ipso nemo potest, cum à sola fortuna pendere existimetur. agamus, quam & græci, & nostri philosophi finem uocant, summumý; bonum; siue sit ea in honestate sita, ut Socrates, Xeno, Cleantes, & Stoicorum reliqui; siue in exercitatione perfectæ uirtutis, ut Aristoteles, & Theophrastus; siue in mentis uoluptate, ut Epicurus, Aristippus; siue in perturbationu & dolorum uacuitate, ut diuus Hieronymus; siue in primis & maximis naturæ bonis, ut Carneades; siue in uoluptate pariter, & honestate, atque indolentia, ut Theodorus peripateticus; siue quocunque modo per complexione simplicis sententiæ multiplicetur in plurimis, ut eleganter ac diserte à Cicerone traditum est in eo libro, qui de finibus inscribitur bonorum & malorum. multis tamen uarie sentientibus, omnium sententia Regem uestrum felicem protinus elle, nemo inficiabitur. si uero de illa felicitate, seu fortuna, quam Cicero definit esse summis uiris ad amplitudinem, ad gloria, ad res magnas præclare geredas cum fortuna divinitus

divinitus iun cam, oratio habeatur: ecquis hunc Regem ue Itrum, cum opes eius, imperium amplissimu utriusque Sarmatia, fortissimum fortunatissimumq; conspexerit, non fateatur elle, non dicam iis, qui felices unquam habiti funt, parem, sed ualde præstantiorem? Adsunt etiam ad amplitudinem fortunæ cætera illa, quæ corporis bona nominantur, uigor, & alacritas in sensibus, corporis magnitudo, robur, forma. Quænam igitur ex fortunæ & felicitatis dotibus in eo desiderari possunt, cui quidem ita fortuna fauit, ita tele dat, ita gerendis in rebus prona ubique uidetur, ut, non modo si consilium & uoluntas antecesserit, uerum etia optima quæque subministret? Cum uero ad eius proximam radicem, unde editus est, mentis oculos conuerto, summiq; parentis eius felicitatem, &, ut ita dixerim, diuinam conditionem intueor; non est, cur hunc uestrum Regem, omni uirtute ornatissimum, tam diuinæ fortunæ ac felicitatis dotibus locupletari potuisse miremur. Cum, Alexandro mor tuo, omnia fere Tartarorum atque Moscouitarum incursionibus infestarentur; eoq; res perducta iam pene eslet, ut Polonicum nomen, quod prius uniuersam Sarmatiam suo splendore illuminauerat, tanquam orbatum suo lumine obscuris in tenebris iaceret; Sigismundi, huius uestri Regis pa tris, sapientia, summas; fortitudine protinus essedum est, ut non solum recuperata restitutas; sint omnia, sed & ea Princeps uere magnanimus auxerit, aucta amplificarit, amplificata defenderit, & custodierit. Plura quidém eius consilio, uirtute, ingenio constat esse gesta, quam aliquis hac tepestate aut sperare, aut optare auderet. Quis enim crederet, ò præstantissimi equites, Lithuanos, Russios, Samagitasq;, ac cæteros populos, qui uestro parent imperio, sæpe infidiis, sæpe armis petitos callidissimorum ac ualidissimorum hostium, tam breui tempore quietem & libertatem pri stinam esse consecutos? totá; feras barbarorum nationes profligatas, è finibusq; uestris longissime extrusas? En testes adsunt tantarum uictoriarum, uiri præstantes, Ioannes Tharnouius

Tharnouius, Petrus Cmita, Stanislaus Lascus, Petrus Firlegius, Andreas Gorcanus, & alii complures huius regni exercituum strenui Imperatores; qui Regis exemplum secu ti, æmulatione præclaræ laudis incitati, eorundem hostium impetum toties sustinuerunt, eosdemá; toties sustossis equis ad pedes desilientes in fugam coniecerunt. Hæc sane magna sunt, hæc digna uiris, hæc æternis literarum monimentis per omnium sæculorum memoriam propaganda. Verum si Augusti Regis & belli, & pacis peritiam ante ocu los propolueritis, non dubito, quin ista omnia commodius arque celerius ab eo regi, expediri, conficio; existimetis : Non ne iam uidetis Asiaticos homines, suos fines amplius non egredi? feras gentes, maximeq; omnium barbaras, Valachos, Scythas, Moscosq, cum bellum mouere cupiant, armis tamen, metu perterritos, abstinere; Germanos non satis tutos suis finibus, Marcomannia, Silesiaq; contineri. Percurrite animis, percurrite I agellones illos ueteres, Vladislaos, item Casimiros, quorum uirtute, dignitate, gloria, apud omnes gentes uestrum nome, uestra uirtus enituit. Adest enim profecto in hoc Augusto solo illa horu omniu uis animi, atque cossilii, & in gubernando rebusq; gerendis intel ligetia. Atque hæc quidem & his longe maiora eius ingenio si committantur, exitum omnia, qualem optare uobis licet, facile consequantur. Ac cæteri quidem illas uirtutes, quæ in bellis momenti habent plurimu, simul cum ætate adepti funt. Hic uero ab ipsa pueritia adeo se strenue gessit, sic obi uit omnia, quocunque res uocauit, modo ducis egregii, mol do militis numera fortissimi, ut nostra ætate nemo fuerit; qui perfectius Principis excellentis officia sit executus, auc firmius ea, quæ omnibus uidebantur grauissima, sustinuerit. Mitto in deliberando prudentiam, in conficiendo celeritatem, in regendo iustitiam, denique in ignoscendo regiã quandam ab animi altitudine profectam facilitatem, atque clementiam, ita, ut quisquis ad hunc Regem accesserit, no iam mortalem, sed ab ipsis astris ad uos delapsum esse, ne-! cellario THATHOURS

cessario fateamur. Víque adeo nihil non ad gloriam, atque ad exemplum illorum imperatorum, quorum eximias laudes orbis terrarum cantat, referre consueuir. Quid igitur miremur, si hunc unum ita diligunt omnes, ut eundem simul omnes uereantur, ac metuant? cumq; homo natura lit animal cupidum imperandi, parere tamen huic certatim omnes uolunt, & le fortunatos, ac plane beatos in eius imperio arbitrantur. Hæc longinquæ gentes cum audiunt,hæc posteritas, loquentibus historiis, cum accipiet, quis aut nunc dubitat, aut dubitare unquam poterit, quin hoc uno in Rege multi Cyri, Agefilai, Epaminondæ, Camilli, Scipiones, Catones, aliiq;, quos mirata antiquiras elt, itatuerint, ut diuerlas, ut diuerla est temporum ratio, partes age ret, & in its omnes alios uinceret, sibi autem ipse omni in actione par effet, hocest semper admirabilis, ac plane singularis? quis uero de iis, qui nunc uiuunt, optimi regiminis, atque imperii felicitatem non fore in hoc uno repolitam affirmat? licet ea uirtute, & omnium rerum excellentia ad regendum aptissimus, iampridem approbatus à uobis extiterit, æquissimo certissimo q; iure imperium sibi uendicarit? Plerique enim magni uiri dubitare aliquado consueuerunt, an regnadi causa ius violari possit. & ex antiquissimis graco rum quendam Aristoteles inducit, cui durissimum elle uidebatur, eos bello premi ac subiici, quos natura liberos genuerit, cum neque indignius quicquam, neque minus æquum sir, quam uelle aliquem alterius iactura locupletari. ic circo Cicero temeritate C. Cæsaris accusauit, quòd impulsus libidine dominandi, omnia diuina & humana iura peruertere ausus est. Ac, qui in ditionem & potestatem alicuius natura cadunt, quiq; iustissimi Regis imperio parent, iis lape maior felicitas oritur, atque confirmatur. hoc enim humanis diuinisq; legibus traditum est, ut imbecilliores uel animo, uel fortuna, fortioribus ac præltantioribus lubentes obtemperent. Inde tactum est, ut quodam naturali iure, quod gentium appellamus, homines hominibus indicere

bella consueuerint. Quapropter si quem antecellere cæteris omnium uirtutum genere uidemus, natum & datum gen tibus ut imperet; non solum domesticum iis imperium, in quos ius habet, poteritiuste constituere, sed & iis, quibus dignior atque illustrior habeatur : ita humanæ societati digne imperando consulere, si modo Princeps eiusmodi sit, ut animum nullo in loco desidere, & quasi per ignauiam hebescere patiatur : sed iacentem excitet, excitatum impellat, ut curet ac tueatur in primis patriæ commoda, sibi gloriam pa riat, omnes ab iniuria defendat. neque enimis, cuius potestas est, ad suum arbitrium leges reuocabit; neque sibi uendicabit uni, quod omnibus patere, omnium commune debet esse; sed omnium ei actionum finis erit decus : quales illi fuere, primi urbium conditores, qui homines in siluis bestiarum more uitam temere agentes, unum in locum ad certa quadam iura compulerunt: quos certe non diuitiarum magnitudo, non agrorum lata possessio, sed illa, cui omnes diuitiæ, omnes agri cedant necesse est, una inquam illos gloria tam præclari muneris ad studia incitauit. Horu exemplo hic Rex uester, quæcunque uobis & universo regno putat expedire, hæc amplectitur, & amat, huc omnia dirigit consilia, omnia confert studia: nihil prorsus agit, quod non & ueræ uirtutis, & perfecti norma ac ratione metiatur. o uere mihi, nec semel tantum, sed sæpe felicem appellandam Poloniam, o fortunatam Lithuaniam, Russiam, Prussiam, Masouiam, Samagitiam, & ciuitatem hanc beatissimam, iucundissimis quasi nuptiis digno sociatam uiro, quæ tanta omnium bonorum affluentia, auspice deo, nupta exultat, ac triumphat. Contueor ergo ciuitatem hanc (ex hac loquor præsenti forma, quamilli Rexuester, artifex nimirum rerum optimarum egregius, solito præstantiorem attulit ) ueluti miræ copositionis & elegantis corporis nympham, ut & diuus Ioannes dicere solebat, uidi ciuitatem san cam Hierusalem descendentem de cœlo, à deo paratam, sicut sponsam ornatam uiro suo. huius ergo præclarissimæ ciuitatis

ciuitatis uos Equites & Principes membra quædam iudico, ipsum autem Regem uestrum non solum caput, sed & cor este existimo. quæ duo uti sunt in tota humani corporis constitutione præcipua membra, ac totam illamstructuram regunt, & moderantur, quorum alterum, cor scilicet, ob egregiam suam dignitatem, animam corporis este Aristoteles asseruit, tanquam omnium subiectorum Imperatorem & Principem diuina prouidetia in medio corporis collocatum. Caput uero, quia diuinis rebus quasi cognatum est, in summa arce defixit, ut, quod sublimius extat. cælestia contempletur. quis ergo nesciat omnem neruorum multitudinem initium à capite sumere, & spiritus quidem in cordis organo genitos, exinde transmillos ad cerebrum, à naturali calore in quaslibet partes diffundi? V t igitur sensuum omnium sedem esse caput uidemus : sic uos tanquam membra à tam præstanti capite, idest ab optimo Principe,omnium bonorum spirituum, & sapientia, & iustitia, & felicitatis eximiæ fomenta recipitis. Quanta igitur huic capiti uestro præstantia sità Deo opt. max. attributa, paucis àme uerbis, ne, quæ ipsi nostis, longiori oratione exponerem, audiuistis. quæ sunt eiusmodi, ut mihi persuadeam, nihil in humanis rebus uerius, nihil naturæ conuenientius dici, uel omnino excogitari posse. Huncitaque Regem uestrum, ad quem in his sanctissimis ædibus coronandum uestra nobilissima præsentia conuenistis, uti cor & caput rerum pub. perpetuo fouebitis, coletis, omniq; pietate æterno Deo gratias agetis, ut hæc ueltra uita, quæ corde & spiritu tota continetur, uigeat, non ad exigui spatium temporis, sed ad immensam omnium sæculorum memoriam, eamý; polteritas alat, æternitas custodiat, cunctisq; bonis adaugeat; ut, quicunque succedent uobis, & suas in hac provincia sedes habebunt, Regem ipsum admirentur, tota uirtute ornatum, uos efferant laudibus, quorum erga tantam uirtutem ea, quæ decent, iudicia, animorumq; præclara monimenta perspicient. Tu uero, Auguste Rex inclytissime, fruere

# AO R A T TO

fruere aternum isto tuo bono. Christum tuæ gloriæ auctorem semper intuere, omnes tuas curas in Reip. salute defige, & ad æternam atque diuinam gloriam, ut facis, assidue specta. Verum, cum tempus iam admonere uideatur, ut, quò me studium animi uehemens impulit, inde me reuocem, & ad instituti sermonis sinem perueniam: orationem meam Herculis Ferrariensium Principis, tibi no solum assinitate, uerum omni plane beneuolentia coniunctissimi, mandato concludam: teq; rogabo, quod tibi sore carissimum uideo, ut Principem ipsum meum, meq; nunc eius nomine te alloquentem, libenter pro tua singulari humanitate excipias.

um omitiqua federat esfe caput macmus : sie vos tanquam

n petito præfianciafica Deo opramax. auributa, paucis

rem authoris. que fant cul noci, ut mini perfundeam, nind in humanis rebus uerus, nind natura conuculentus diel, del omnino excogitari polle. Hunchtaque Regem uchram, ad quen in his fanctifimis aclibus coronandum ue-

rum pub, perpetuo fouebins, coleus, omniq; pietate arterno Deo gratias ageis, uthiae ueltra tita, que corde & ipiritutora continetur, utgaar, en ad exigui fpantum temporis, fed ad immensam omnium faculorum memoriam, camé; posteritas alat, aternitas cultodiar, cuntiisé; bonis adaugeats; ut, quicunque fu ce dent uobis, & fuas in hac provincia tedes habebunt!, Regem iplum admirentur, tôta un tute

rarem ca, qua decent, judicia, animorumic, praciara monimonia periodiciar. Tu acro, Auguste R ex melyrising,

# HIPPOLYTI ESTENSIS, S. RO. E. CARDINALIS LAVDATIO.

OAR ATTAINO

VRE FACIT, si quis, examinatis ante uiribus ingenii sui, aggreditur ad ea, in quibus I non frustra locatur opera, sed euentu præclaro elucet industria. Veruntamen, etiam sinon assequamur quod summum est, elaborare tamen egregiis in rebus magni ac sapientes uiri semper eximia laude dignum iudicarunt. itaque Xenophon ille Socraticus, ob eloquentiam Musa Attica appellatus, cum Agesilai Lacedamonioru Regis, domi forisq; celebratissimi, laudes aggrederetur, intelligereta; se neque uirtutem illius, neque gloriam facile scribendo pro dignitate posse complecti, nihilo tamen lecius id sibi muneris suscipiendum existimauit, quod non recte se res haberet, si, quoniam ad summum uirtutis gradum Agesilaus peruenisset, iccirco eum non nisi summis laudibus extollere sas esset. præclare ille quidem, ut cætera omnia. si enim ad omnem clarissimorum uiroru laudationem foli, qui præter ceteros excellunt, oratores adhiberentur; ea est eorum plerunque penuria, ut optimus fere quisque illaudatus non sine iniuria uel maxima prætermittatur. Cuius ego exemplo auctoritateq; nisi hodierno die confirmatus essem, Patres amplissimi; mandatum hoc mihi laudationis munus non dicam renuissem, sed dubius certe anxiusq; fuscepissem: quod nibil uereor, ne existimatio, non dum apud uos ob adolescentiam parta, nautragiu in his maxime dubiis quasi dicendi fluctibus factura sit. Dicendum est enim de Hippolyti Estensis, Cardinalis amplifsimi, laudibus, de quibus nec dici plura tane possunt, quam omnium uoce linguisq; celebrantur: &, si taceatur aliquid, magna illius iniuria, uirtutumq; omnium haud leui offensione fiat, necesse est. Qua in re plurimum illud mihi aduer satur, quod reliquis aliis in causis maxime solet prodesse,ue stra scilicet hæc attentio atque expectatio, quippe quos res abillo

ab illo gestas oratione me adæquaturum, aut certe pro tempore explicaturum sperare uideo. Accedit & illud, quod ego semper iudicaui, uel mediocrem cuiuslibet hominis lau dationem plurimum habere in se difficultatis, cum propter ipsum arduum negocium, quod multam doctrinam, eximiumq; iudicium postulat; tum uel maxime, quòd cum ho minum diuersæ, occultæq; sint uoluntates, ac multiplices sensus, non possit commode libereq; sine multorum offensione tractari. Quæ res si magnam in quibuslibet mihi solicitudinem afferre solet: in Hippolyto certe laudando, dum tot res geltæ, tot aduersæ factiones, tot contrariæ sentenriæ, tot dissimilia studia mihi occursant, dum animo plura de illo iudicia, à plerisque facta, repeto, ac oculis unumquenque circumlustro; qui me æstus, qui terror, quæ tenebræ circunueniunt, ne quibusdam multo plura dixisse, qua dixerim, non nullis autem nihil plane dixisse uidear? A uobis igitur hoc unum Patres peto, (si modo uobis æqua & honesta uidetur postulatio) ut, cum offensionem negligentiæ, quod propter laudum multitudinem multa prætermissurus sum, uitare non possim, æqui mihi iudices esse uelitis, neque uero illius uirtutis magnitudini iniuriam à me fieri ulla exiltimetis, si ea dicendo aslequutus no tuero; sed, quod in ipso præpotenti Deo, cælestibusq; laudadis fieri solet, quicquid in dicendo mihi defuisse uideritis, desiderio id meo, studioq; compensetis. Dicam igitur, uestris etiam æquissimis auribus fretus, de eius patria, quæ uobis communis est, de genere, parentibus, deq; ipsius educatione, ac moribus ; resq; ab illo, pro temporis huiusce angustiis, in omni uirtutum genere geltas, sic enumerabo, ut, quæ ego audio à quibusdam, minime satis pro illius dignitate describi, nec inter præcipuas eius laudes (manant autem maximæ laudes ex solida ueraq; gloria ) reponenda contedam. Quanquam autem haud nescius sum, generis laudem haudquaquam magnum dicenti pondus afferre; eam tamen, cum ad uirtutem, quæ uera laus est, non nihil conducere uidea-

tur, minime mihi prætermittendam existimaui. Nam qui parentibus nati sunt obscuris, uirtutem illi quidem sibi parere potuerunt, sed illa tamen asciticia in deteriorem illis partem ob generis humilitatem sæpissime labitur. qui uero maiorum exemplis incitati ad gloriæ cupiditatem incubuerunt, ita demum omni uirtute cumulati extiterunt, ut inter omnes excelluerint: qui quòd firmissima ad amplitudinem habeant fundamenta nobilitatis, omnibus fummis honoribus dignissimi existimantur, quippe qui duplici ad dignitatem præsidio sint muniti, uno, quod à familiæ celebritate. altero, quod à uirtutis magnitudine proficiscitur. Ego uero, quanquam nullo modo is sum, qui genere editos illustri, solos ad uirtutem natos esse credam, cu sit omnibus ad laudem cursus apertus, id tamen dico, plurimum adiumenti nobilitatem ad uirtutem amplexandam, atque ad honores consequendos afferre. ut enim in semine causam esse scimus stirpium atque arborum: sic & maiorum satu ingenerari plerunque posteris indolem uirtutis uidemus. Et quemadmodum solis radiis opposita quædam corpora splen dorem à sole mutuatum reflectendo augere, & illustriorem reddere solent: sic ipsa uirtus, omni splendidior sole, à nobilitate maiorem accipit lucem, quam ea esset, quam ipsa sola contulerat. Atque ego in Hippolyto illud maxima laude dignum iudico, quod, cum ipsius maiores, ob uirtutem, antiquum heroum genus iam pridem attigisse credantur, eam ille famam non hercle imminuit, sed ita auxit; ut, nist talibus parentibus esset ortus, ad tantam uirtutis amplitudinem peruenire potuisse uix ego existimarem. Ferraria, Patres, in ea Italiæ regione urbs est, quæflos semper, roburq; nostræ gentis est habita, cæli clementia, soli tertilitate, affluenti rerum copia; Padi metropolis, à Bois eo tempore, quo Roma Capitolium conditustit, pulsis Etru scis constituta, auctaq; post aduentum Attilæ Hunnorum Regis, Aquilea, Ateste, Montagnana, Monsslice, & Calaonio, aliisq; finitimis oppidis in Euganea euersis, extincto Foresto

#### OAR ATIO

Foresto Euganeorum principe, dum pro Aquileiensium falute, magna peditum ac equitum manu Sesti magno animo obuiam prodiret, relictis filio Achario, ac Alforifio Maroelog; nepotibus. Quorum atauis non Estensium tantum, fed Boiorum ac Saxonum Regulos prognatos, nec non Caroli Magni inclytam gentem deductam esse diligentissimi Italiarum rerum scriptores memoriæ prodiderunt . nam Tarquinio Prisco Romæregnante, cum Ligures, Insubres, Sueui, Senones, Sicambri, Cimbri, Chamani, alixq; Gallica & Germanica gentes, ductoribus Belloueso, Sigoueso, Medone, Helitonio, alpes ad eam diem insuperabiles transgressi in Italiam confluerent; deinde Boii Boamia, Herciniaq; à Marcomannis; Sueuiæq; populis expulsi uestigia priorum Rege Ciconio subsequuti, cumq; iam inter amnem Padum alpesq; omnia possiderent, Pado traiecto ratibus, pulsisq; ab agris Etruscorum Vmbrorumq; ueteribus colonis, cis Apenninum se tamen tuentes, postquam uarias condiderunt ciuitates, Mediolanum, Ticinum, Comum, Laudem Pompeiam, Bergomum, Brixiam, Parmam, Mutinam, Bononiam, Ferrariam, Veronam, Vincentiam, Tridentum, & alia pleraque oppida instaurassent, quatuor limitum præsectos eoru imperio Theodotus eorum Rex instituisse dicitur. nam Licatiis Heroldum, Anassis Hirandum, Nariscis Chamanisq; Rodulphum, Athefiaduersus Italos, Romanosó; Adalogerionem cognatum suum præposuit; qui quidem ab initio terminorum præsecti, tandem per se principes & Reguli esse coeperunt. Adalogerioni Aetius in Euganeis Regulus è Boiorum origine uetus initium ducens, nepos Theodeti e sorore, successit, dictusq; ab eo Athesi Athesinus, atque Euganeorum sedes eius Regia in ripa Athesis, addito T nuncupationem Atheste traxit. Deinde cum Longobardi sub idem tempus, successu Boiorum inuitati, in Italiam ruerent, Vuelfus, pronepos Aetii, in Vindeliciam superiorem confugit: cumq; in ripa Gelonis constitisset, locus ille ab eo cognomen Vuelsoen traxit, omnesq;

omnes q; huius nominis Vuelfones Boiorum Principes pro diere; & inter alios Vuelfus Regulus Charionum, auunculus alterius Vuelfonis, qui cum mortem obiret absque liberis, Chunigunda eius filia collocata fuit à parentibus Aetio nono, seu Azoni Estensi Euganeorum præsecto, unde ortus est Vuelfus Dux Boiorum quartus, qui admittente matre, & auia ab Imperatore Henrico quarto hæres auunculi institutus, & ab eodem Ducatus Boiariæ præfectus est anno septuagesimo millesimo'. cuius posteri sunt ii etia, qui Brunsvicenses & Luneburgenses appellantur : quoniam ille Bauariam, Saxoniam, & Ducatum Angriuariæ, Vesphaliamá; tempore proscriptionis Vuelfus adeptus est. Hac enim ortus stirpe antiquissima Albertus, Alberti V berti pronepos, cum ob furorem Berengarii quarti in Saxoniam ad Othonem primum se conferret, ductauxore Alda, eius Othonis filia. Othone mortuo, Saxonum Regulo, ab Alberti filii ttirpe eiusdem Principis hæreditatem ad se traxisse dicuntur. Qua in familia quando Vtilo filius Theodonis armato milite cum Theodoperto filio Theodorici Francorum Regis aduersus Danos properaret, intersecto illorum Rege Conchelario, quòd utilo egregia uirtute cognitus erat, & co bello fortiter se gesterat, limiti Ambuaritorum inter Belgas citra Rhenum & Mosam flumina præsectus sactus est, sororemá; Theodorici uxorem duxit. à quo V tilone Caroli Magni antiquissima stirps deducta traditur. Celebrent Romanorum scriptores Coruinos, laudent Torquatos, Troianos generis auctores, & siqua habent uetustatis & singularis nobilitatis exempla uetustiora ostentent. Quod si Athenienses sibi gloriæ duxere, quod terra geniti dicerentur; ob idá; reticulo quodam aureis cicadis distincto caput orna bant, ut ostenderent se instar cicadarum è terra, quaminco lerent, fuisse generatos: si Aborigines in Italia inter eximios titulos hunc sibi præclarum putauere, quod non aliunde oriundi, quam è terra ipsa, quam incolerent, ut, quæ alimenta præberet, eadem natalibus initia præbuisset : sane Estensium

Estensium familiæ par commendatio, atque originis laus tri bui debet, quæ in Germania annis abhinc mille ducentis & amplius floruit, Atelte, aliisq; Euganeorum urbibus annis amplius mille centu, ad ea scilicet tempora, cum Forestus, ac deinde eius filius Acharius, nepotesq; Alforifius & Maroelus, anno ccccxxi. sese irruenti Attilæ obiecerunt: itidemá; postea, usque ad Vtarii, Longobardorum Regis, tempora: à quo legimus confirmatum esse Gutholdum in Estis, & locorum contingentium principatu. Ferrariæ uero perpetua Principum successio non fuit, sed ed temporis duntaxat, cum Federicus aduersus Gregorium nonum ira æltuaret, cum Ferraria, quæ ad Imperatorem defecerat, cum sociis ciuitatibus ad obsequium est Ecclesiæ redacta. in qua recipienda in primis enituit Azonis Estensis opera. eoq; merito ciuitatis illius regimen illi Pontifex attribuit; cum existimaret Azonis imperium aquo animo Ferrarienses passuros, eo maxime quod olim non Ferrariam tantum, sed Insubriam, Liguriam, Veronenses, Vicentinos, Anconitanosq; Estensium familia diu rexerat. Adillud igitur urbis imperium non alius debuit euchi, quam qui regia prognatus stirpe, auorum regna repeteret. Ita Estensium familia, ex uniuersa Italia sere postrema, in Pontificum fide ac ditione perstitit, & fluctuantem Petri nauiculam sæpius confirmauit, quæ Gottos, & Longobardos non parua strage affecit, cum effera illa gens omni ex parte in Romanos fines irrumpere tentaret, atque, Federico Aenobarbo Imperatore insultante aduersus auctoritatem Potificis, pro tuenda libertate Ecclesia sese obiecit. & cum Imperatorius miles infignia Aquilæ nigræ in areola aurea gestaret, Rhainaldus etiam, in principatus & uictoriæ fignum, Aquilam, cyaneo colore circunductam, albam effinxit, cum antea mo nocerote argenteo, eodem colore uteretur. posteas; uictor, more Hieronicorum, illam dicauit militibus: neque unqua postea in hostem ab Estensibus proditum est, quin iuxtasigna Aquila alba staret, qualem Rhainaldus auspicatissimo ductu

ductu ab hoste reportauit. Tantus denique progressus, incredibilisq; cursus Estensium ad omnem excellentiam factus est, ut neque ante Romanum imperium, neque eo euerso, Italus quisqua aut populus, autrespublica, aut Rex fuerit, qui tantum sibi imperii uendicauerit; nullum genus, quod Italo nomini maiora beneficia dederit; nulli homines, qui acrioribus studiis libertatem defensarint, ac legibus institutisq; custodierint. Estenses, inquam, extiterunt, qui rem militarem obsoletam in Italia, cum ad omnë barbarorum unde quaque erumpentium libidine expositi Itali homines essent, arque ad intestina bella tractanda, quasi prorsus imbelles ipsi essent, auxilia trans alpes exposcerent, cum uirtute, tum etiam disciplina reuocarunt. Estenses Italiam, ut externum iugum excuteret, seq; in libertate uendicaret, partim ratio nibus & confiliis, partim cua potestate coegerunt. Estenses tuerut, quittudia literarum extincta restituerent, aperto Fer rarren gymnasio ab Alberto secundo, ac docussimis uiris un dequaque couocatis, Theodoro Gaza, Bartholomeo Salice to, Giholio Cremonensi, Petro Ancharano, Antonio Butri ensi. Estenses denique fuerunt, qui barbaris in Italiam irrupe re conantibus, in ipsis Padi faucibus regno constituto, uirtu te, imperio, confilio, felicitate sele obiecerunt, impetusq; fu rentium, atque omnia diripere, ac diuexare cupientiu uitæ sua periculo colligarunt, à progressu arcuerunt, à reditu refrænarunt. His igitur ortus maioribus Hippolytus, matre Eleonora Regis Aragonum filia, patre Hercule illo Estensi Duce, omnium fortissimo, felicissimoq: de cuius laudibus, ut de Carthagine legimus, tacere multo satius est, quâm pauça dicere. Hicenim tota subnixum Italia fregit Brachium ; ipsamý; Italiam , in illo ruetis in deteriora sæculi cursu, plurimis non fossis, aut propugnaculis, sed tropheis muniuit; in quo Gallorum exercitus, magnam Italia parte peruagatus, stetit, & cum morte soceri Neapolitanorum amissum fere magnum sustinuit, antiqua insitus familia, ur duabus illa nixa radicibus & altius cresceret, & felicius pullularet,

#### OARIAT TATEOT

pullularet, nouum decus, noua spolia, noua trophea per se patremá; suum tota parta Italia tantæ uetustæ gloriæ accumulauit. Grauida mater, acceptorum à Déo beneficiorum non immemor, quoniam augustum quiddam in utero se se gestare sibi uisa elt, annuente uiro quicquid peperisset Deo dicauit, Hippolytog; nomen indiderunt. Per ætatem dum licuit, uix dum primis informatus literarum elementis, supplicibus Deum adorare uocibus exorsus est, neque ulla rem prius, quam facras laudes, quæ Deiparæ uirgini statis horis cantantur, memoriæ mandauit : cumq; præter docilitatem suauitatemá; multa modestiæ ingeniiá; signa præseferret; itaq; esset educatus, ut parentibus responderet; ne domesticis deliciis emolliretur, sub duris seuerisq; magistris bonis artibus accuratam cœpit operam impendere; quod erat re liquum temporis, uenationi tribuebat; qui dignum principe homine id exercitationis genus esse intelligeret, in quo desidiam omne excuteret, uitæq; sux cursum in labore corporis, atque in animi contentione conficeret. nam diluculo surgere, frigus caloremá; ferre, cursibus acitineribus defati gari. & animo præsenti ac forti, ingenio q; apprimen callido esse uenatores assuescunt; unde corporis firmitas, sensuum uigor, serior senecta, laborum patientia, auocatioq; à uoluptatibus proficifcitur. Et sane iuuentus procax, & in libidine natura prona, nist laboribus assiduis honestisq; uoluptatibus, aclaudabilibus studiis occupetur, in deterrima quæque labatur necesse est. Hinc cum Lacedamonii ipsi, tum Parthi, penes quos educandorum liberorum fumma laus fuit, iuuen tuté uenatione certatim exercendam curabant. quod sane nisi recte sieret, non divini vates, naturæ sidi interpretes, heroas fere omnes venatores fuisse cecinissent, neque venationem, qua Chironem propter eius summam iustitiam, unde mox ad mortales defluxit, donatu ornatumý; ferunt, Diis acceptam retulissent. In hoc igitur exercitamenti genere Hippolytus perpetuo uersabatur: neque ullum omnino post literas præstantius, nobiliq; uiro dignius inuenire potuit à

curis cogitationibusq;, quæ cor exedunt, auocamentum, quam uenationem. Atque his quidem moribus imbutus, ætate adhuc non omnino adulta, ad Mathiam, Pannoniaru Regem, proficifcitur: à quo & in filium adscitus, & Strigoniensis Archiepiscopatus dignitate illico honestatus; atque adeo benigne, honorifice, amanter exceptus est, ut nemini dubium relinqueretur, quin, cum primum per ætatem liceret, in regnum cooptaretur. Secutus non ita multo post atrox ille Mathiæ Regis casus, qui plus miseræ Christianitati cladis attulit, quam plerique, Christianarum rerum ignari, opinarentur. Pax erat tunc in Germania, tantag; Principum concordia constituta, ut cum suis quisque finibus contentus uideretur elle, si quis paulo pedem proferre tetasset, de repente in illum cæteri omnes infurgere non dubitarent. pacis autem qui fuerat auctor, idem se patronum, & uindicem ferox natura & bellicosus Mathias sese præstabat , illo uero è medio sublato, cum nutare coepissent res Italia, ac non nulli Principes ad Mediolanensem ditionem animum adiicere, factiones discordiasq; alere, odia nutrire, iple le in Italiam retulit. Iam in tanto rerum tumultu operapretium est uidere, qualem Hippolytus se, nondum corroborata ætate, præbuerit, & quod primum de se aduersis in rebus periculum fecerit. Hæc enim cum audisset Ludouicus Sfortia, Infubrum & Ligurum Dux, summo studio ad se illu accersiuit, atque, ut ad Cardinalatus proueheretur dignitatem, non multo post omni studio atque ope curauit. Miru dictu, ut ab omnibus amari, observari, coliq; Mediolanensibus cœperit. illi plaulus maximi, illi consalutationes perhonorthea, figna ad hac beneuolentia permulta impertiebantur. ad illum plebs, ad illum negociatores, ad illu nobilitas cotugiebat, tanta frequentia, ut omnibus pateret, si omniu esset suffragiis gubernator deligendus, neminem plura Hippolyto puncta tuisse laturum. Ecce magna rerum mutatio? nam Galliarum Rex Ludouicus, magna Heluetiorum, & aliarum gentium manu coacta, coepit Insubriam inuadere, unus

unus tamen, cum omnia labarent, Hippolytus deterreri no potuit, atque ita causam suam probauit, ut Rex ipse fortitudinem Hippolyti no solum admiraretur, sed etiam dilige ret. idemý; moderatione animi tanta in illius belli uarietate usus est, ut & Regi uictori, & Venetis uictis satisfaceret. Patris obitu, coactus Mediolano cedere, Ferrariam petiit, non aliter, quam ut cælo delapfum exceptum ferunt Palladium fabulæ. uoces primo lætantium oppresserat miraculi magnitudo: mox erumpente lætitia, uirgines, pueri, fenes, omnis ordo, omnis ætas uisendi studio ruebat circunsusa, præsaga quasi belli uenturi, & uictoriæ. nam Veneti instructam classem Pado inducere, omnemá; agrum Ferrariensem flamma, ferro, excidioq; deuastare. quo in discrimine Alphonius trater, tanto nuncio perterritus, hæsitare, confundi, terreri interdum pro magnitudine rei cœpit. quid enimaliud, omnium studiis perspectis, agat? nunc custodes, nunc exercituum præfectos incufare, modo insidias, modo defectiones, modo uim subuereri, suspitionis plena denique omnia habere. unus Hippolytus, erecto animo, belli grauem illam molem magna fide, constantia, uirtuteq; sustinuit. nam metuentes animare, fugientes retinere, omnes hortari publice, priuatim faluti ciuium consulere, arma expedire, milites conscribere, plebem ad signa uocare, tormenta disponere, hostem ferocientem coercere, nec ullam omnino quietem caperé, donec eam uictoriam Alphonso fratri, ac patriæ dederit. Quod ego factum omne hic libens prætermitto, quoniam ad recentiorem historiam, motusq; Italicos res ipía me uocat: qui mihi uidentur forte quadam Hippolyto contigisse, uirtutiq; eius amplissimum campum patefecisse, ut animi, consilii, fortitudinisq; exercenda occasionem haberet uberrimam. Merito enim magnifica illa Demetrii uox celebratur, nihil eo uideri infelicius, cui nunquam quicquam euenerit aduerst. languet enim, & quodam modo putrescit sine aduersario uirtus ipsa: quæ profe-Ato, Patres optimi, fortissimum quenque periculis, calamitatibus.

mitatibus, aduersisq; casibus obiicit. Deus id quoque sibi habet pulcherrimum spectaculum, ut quorundam elt opinio, uidere fortem uirum cum aduersa fortuna colluctantem, nunc hostes à patria expellere, tormenta superantem, terrores periculaq; omnia contemnentem. Ex hoc genere fuisse illos arbitror ueteres Mucios, Regulos, Rutilios, Fabricios, Metellos, & præterea sexcentos, qui, magnis ex periculis, animi præstantia ingentem sunt gloriam consecuti. Sed quid ego diutius de Hippolyto sileam? cur non potius ad eius res, in omni uirtutum genere excellentes, orationem meam conferam? non enim illius uitæ curfum, propter hominis claritatem, fummæ dignitatis amplitudinem, uarietatemq; fortunæ nemini non cognitum, fine magna culpa licet prætermittere. Vexabat Iulius secundus Pontifex totam Italiam, Venetoru, Florentinorumq; Refpublicas oppresserat, Gallosq; ex Italia eiecerat, Alphonso non nullis oppidis sublatis, adeo ut de summa rerum dubitaretur. in hac tanta multorum calamitate mirum dictu quam ille infractus animo, diuini ingenii, confilii, uirtutis magnitudine fretus, sua sponte, eximias; fortitudine, sine tormentis, sine exercitu, sine ullis copiis, clauum patriæ, ueluti gubernator, optimus uigilantissime rexerit, ac fustinuerit. O felicem artem poeticam; quæres gestas ornare, amplificare, in maiusq; ualet extollere. quem illa campum in Hippolyto uel bello, uel pace nacta foret. quocunque enim tulisset gradum, sequi populus uniuersus, circumcursare, procedere, uias denique, uix angusto tramite relicto, obstruere, ad bellumq; gerendum non modo uectigalia, tributa, delectusq;, sed præsens aurum, mundum muliebrem, supellectilem, & ipsa libera uenum corpora offerre. Hæcuera sunt, Patres, atque cospicua fortitu dinis exempla, non fucata, non ambitiose quæsita, neque, quod solent pictores, ut magis lucida splendentiaq; reddant opera, obscuris tenebricosisq; coloribus inumbrata. Conferat, quaso, si quid habet uetustas quod praferendum pu-

# OARI AT THE OF

tet. plenæ sunt aures Horatiorum, Scipionum, & Fabioru, quod hostes, patriam petentes, repulerint, eamíg; liberam seruauerint: ab Hippolyto domus, ciuitas, patria consilio, uigilantia, fortitudine sunt liberata: ut ueteres illos adaquasse, ne dicam superasse uideatur. Accedebat diuinum quoddam ingenium, ac mira quædam persuadendi opifex prudentia, necnon, siue Deus, siue mater, utita dicam, rerum ipsa Natura dederit, uis quædam incredibilis ad Principum animos alliciendos, ac deuinciedos, ut statim quemuis mortalem uel hostem ad se amandum potuerit adducere. nec enim illo sane alter erat usu naturaq; acutior, qui'ue rectum profundiori mente sulcum duceret, ex quo sapientia, ut ait Pindarus, consilia pullularent: aut qui sagacius simul, ut uelle copisset, occultas hominum uoluntates peruestigaret, sententias exquireret, iudicium eliceret, res consideraret ipsas, earumq; cursus, ac futuros euetus prospi ceret. prudenter disponere, docte gubernare, nullo ne repentino quidem rerum casu opprimi, non obscuris falli, no dubiis torqueri, non intricatis impediri, memoria rerum innumerabilium, coniectura uero prorsus admiranda, ut que non multum à divinatione differret. Age uero, quam mirus, ubi res postularet, dissimulandi artifex; quam peritus, uultu tegere, & taciturnitate celare, qua uellet; quam doctus, fingere sescire, qua etiam ignoraret; quam denique eruditus, ipsis tempora rebus accommodare. Multa mihi quidem ad has omnes eius uirtutes exempla occursant, quibus manisesto ostendere possimillustriora amplioraq; esse omnia, qua à me dicantur, & infra rem esse orationem meam. sed non decet, non expedit, non licet. uosmet cum animis uestris considerate, hoc toto decennio, quo tantum de Italorum imperio diminutum est, qualis, quantusq; fuerit Hippolytus; quot aliorum errata, auctoritate, consilios; necesse illi sucritemendare, quot artibus diuersa sentientes in suam sententiam allicere, quanto studio dubios retinere. quòd si illi præscripta lex non fuisset, nutumý, alte

rius non obseruasset, nec aliena, ut ita dicam, sententia res conficere coactus esset; essetis fortasse Estenses illustriores, imperiiq; uestri eadem, quæ olim, magnitudo ac dignitas esset. Sensit tamen Ludouicus, Pannonia ac Bohemia Rex, miseræspes altera Christianægentis, dignus orbis terrarum imperio, qui socium hunc sibi, hoc est unicum fessis rebus auxilium, alciuit; & quasi cum eo communicato regno, partitaq; expeditione, ut ipse armis, ille consiliis hostem propelleret, qua securitate, qua gloria lætus, non secus ac fratri innixus, suo robore, huius prudentia inualuit, presertim cum Budæ inter se Nobilitas, Palatinatum appetens, disside ret, qui summus post regiæmaiestatis dignitatem magistratus est, tanta orationis copia, & confilii magnitudine excelluit, ut unam atque alteram factionem ad concordiam reuo carit, eaq; hominum armatorum multa millia legem condi tionemá; ab ipso Rege coegerit accipere. Postremo, cum Turcaru Imperatoris copias innumerabiles appropinquare audiuisset, undique omnia subuerti, populis communi terrore perculsis, non ille tantum animos omnium ad tutandam prouinciam reuocauit, pristinamá; eis fortitudinem re stituit, sed Belgradum, multasq; ad Saui, atquæ Istrifluminis arces politas, accuratissime quibusuis munitionibus ad hibitis, inexpugnabiles reddidit. At quanto temperamento potestatem illam, dignitatem q; Cardinalatus moderatus est, cum Diaconorum ordinem amplissimum decurio duceret, atque in Vaticana Basilica sacerdotum præsecturam administraret populo Romano, qui omne spem in eo Principe ob ingenii acumen & rerum gerendarum præsens consilium collocarat? Adeo nihil in uita expetendum putauit, niss quod esset cum laude, & dignitate couiunctum. Ita magnus lemper fuit, ut, cum ipse ceteros reuereretur, fine diminutione maior esfet, nec, quos æquales sibi existimaret, deprimeret, nec melioribus inuideret, nec humiliores contemneret; sed hos ornaret, illos uero ingenti honore prosequeretur. Cumq; esset tanta potestate Cardinalicii ordinis,

# OARIATTHIOT

quantam ego quidem aut uiderim, aut legerim: neminem tamen illius potentia afflixit, neminem fortuna debilitauit, neminem magnitudo oppressit, nemo illius dicto aut liberiore ioco petitus, nemo acri responso reiectus, nemo ne eo rum quidem, qui ei ministrarent, non modo non inclementer acceptus, sed ne aspere quidem increpitus. Pericles, quem Olympum uocant poetæ comici, quòd eam in dicendo uim haberet, ut tonare in concionibus, ac fulmina emittere uideretur, cum animam ageret, amiciq; circunstantes dolore affecti, illius trophea, uictoriasq;, quòd nouies pro patria prospere pugnasset, celebrarent; cubito ferunt innixum succensuisse illis, quòd communia sibi cum multis, fortunæq; potius, quam uirtutis, opera laudarent; id uero, quod maximum pulcherrimumq; inse fuillet, pratermitterent; quod scilicet eius causa nemo unquam Atheniensium pullam uestem induisset. At hoc quanto rectius li cetin Hippolyto gloriari, qui non modo non inducenda uestis pullæ, sed ne irascendi quidem aut indignandi cuiqua iustam occasionem præbuerit? quippe qui probe didicisset seueritatem pari iucunditate condire, grauitati comitatem adiungere; ut adeuntes facile, comiter, benigne exciperet, necipsius auctoritas facilitate, nec aliorum amor graui tate decresceret . fronte, uultu, sermone, oculis occurrebat : nec, ut multi solent, sellæ affixus manum tantu, & hanc cunctanter pigreq; porrigebat. quod non tam in eo laudandum duco, quam illos improbandos, qui effecerunt, ut hæciam laudanda uideantur: cum paucis omnino contingat affluere fortuna, & iildem arrogantia carere. Ac mihi quidem non tam eius in excipiendo humanitas, quam in audiendo attentio admirabilis uidetur non enim oculis, non uultu, non manu, non denique toto iplo corpore aliud agebat. dabat aures attente: percuctabatur sape: sape etiam dicta colligebat: ut aliquanto plus in illo audiente attentionis, quàm in te ipso dicente, posses agnoscere. Iam uero, quanta inerat in respondendo dignitas, quanta grauitas, quanta

quanta suauitas, sententiarum uerborumg; ingens pondus, sententianeque leues, neque de communi hominum opinione, ac sensu sumptæ, sed graues, tanquam de media prudentissimorum ac prope doctissimorum uirorum porticu depromptæ. Cum uero illius oratio breuitatem grauitatemá; regiam contineret, ab omni quoque fuco procul efset, minime tamen aut obscura, aut aspera, aut ieiuna uidebatur, sed illustris, integra, periucunda, multarumá; rerum grata quadam uarietate distincta, atque mira urbanitate conspersa. Ipse autem, si quid à quopiam peteret, iis utebatur uerbis, ita blandis pariter atque honorificis, ut non dare te illi beneficium, sed accipere ab eo ita petente iudicares. quodq; de multis sape falso circunfertur, neminem unquam triftem dimitti solere: nemo est omnium mor talium, in quem hoc magis, quam in Hippolytum, conueniat: qui, si quando re aut opera non posset, emori pene mal let, quam non suis illis officiis, suauissimi studii plenis, omnino satisfacere. Non dico, quemadmodum personam Alphonsi fratris tutatus sit, ut non solum animis, sed oculis etiam omnium, habitu, statu, incessu, sessione seruierit. Mitto, ad tantum euectus gradum quam procul ab omni fuerit æmulatione, contentione, ostentatione presertim ingenii: quæ quam iucunda, tam præceps inconsultaq; solet esse. Nec illud commemoro, secundis eum rebus nihil de prioris uitæ moderatione mansuetudineq; immutasse, aduersis nihil item de auctoritate, sirmitudineq; animi decedere passum esse. Taceo domesticum splendorem, hominis uirtuti ac dignitati respondentem, uitæ cultum cum elegan tia & copia. Commemorare nolo frugalitatem & gubernan di rationem. qua uirtute licet Principes ornari non soleant, qui si iusti, fortes, seueri, magnanimi, graues, largi, benefici, liberalesq; fint, priuatorum hanc laudem non amant: nulla tamen res compositi animi tam index est, quam dome stica disciplina; ex qua etiam facillime perspiciatur, cui potissimum summa rerum tutius credi possit; cum, qui se

ipsos, suamá; familiam, nulla ratione adhibita, negligunt, fine dubio ad regendam rempublicam inepti plane uideantur esfe. Hippolytum autem (quis credat?) inter tot negocia, quibus nemo unquam nostra tempestate plura maiora ue gessit, aut exercere potuit, in re domestica, tanquam opti mum patremfamilias, diligentissimum, atque accuratissimum fuisse laudare possumus. Sed quis tam, obsecro, eloquentia polleat, cuius tam larga felixq; dicendi copia, quæ tantum hoc ingressa pelagus, laudum numero circumuenta, exitum non desperet, aut, splendore præstricta, quò uentus & unda agat, cæcutiens non feratur? Ignoscite igitur, Patres, si multa prætereo, si non deligo, quæ maxime excellunt, si non ago oratorio more, si denique non suo quaque loco à me collocantur. dum enim cogito, quidnam pro expectatione uestra, & magnitudine rerum dignum eloqui possim; dum aliud mihi ex alio occurrit; dum optimum iudico quicquid præterierim: (quando præterire multa, ex infinita pene copia, necesse fuit) inde factum, ut me oratio, materá; ipla orationis dispositio destituerit. An ego illius co gitans pietatem, cum summo Deo sese à puero uouerit, de derit, dicauerit, alieni se abstinentem præstiterit, statis ho ris laudes, precesq; suas nunquam præterierit, pauperes iuuerit, sacras caremonias, atque Pontificia ministeria sic tenuerit, ut nullam aliam rem cogitare, didicisse, fecisse unquam uideretur; quot pro Alphonso fratre, quot pro patria arumnas sustinuerit; quantam auri uim profuderit: an hæc, inquam, cogitans, ad alias simul eiusdem laudes, quæ menti occurrunt plurimæ, animum adiicere, easq; pro cuiusque dignitate oratione possim explicare? Audiuimus multos in hoc Cardinalicio ordine magnos uiros fuisse: sed audiuimus tantum. dicuntur multi de pauperibus beneme+ riti, sed dicuntur duntaxat. legimus multoru ad sacros usus largitiones, sed legimus tantummodo. hunc uero nostris oculis uidimus, sensimus, expertisumus, non famæ, non mo ribus, non historiæ, sed nostro iudicio, nostris sensibus, nobismet iplis

bismet ipsis credimus. Itaque celebrent in illo alii iustitiam in populis gubernandis, quòd neque crudeliter quidquam eripuerit, nec leuiter remiserit. laudent illum alii in Panno nica Legatione ad Mathiam; alii in Bononiensi ad Leonem X. admirentur; alii uero, in magistratus sui administratione quam parce potentia sit usus, quam sancte servari leges uoluerit. me quotauis illius iustitiæ portio adigit, ut in ea una, quæ campum mihi dedit amplissimum, prætermissis ceteris excurram. Quam multis illum uiduis, quam multis pupillis opem tulisse, quot uirginibus dotes dedisse, quot miserorum inopiam subleuasse, quot exulum miseriis opem tulisse, quot nobilium egestatem sustentasse existimatis. quin & legem quandam sibi non ambitionis, ut multi, sed pietatis causa indixerat; ut quodam quasi uoto teneri illum iudicares. Puellis maritandis, & publicæ sodalitati, ad id opus institutæ, multum dedit, & priuatim multum contulit; neque annum prætermisit ullum, quo non dotes supra decem persolueret. Nec minori templa, xenodochia, quæ hospitalia appellamus, liberalitate prosecutus. quæ facile laterent, si uno tantum in loco gesta essent: sed quia in Pan noniis, Mediolani, Romæ, Ferrariæ ante omnium ora gesta funt, propterea tum ad nostram, tum ad omnium mortalium notitiam peruenerunt. Quis hæc audiens, Patres, tamís amplam largitionem intelligens, non illum credat ceteris impendiis pepercisse, ut huic uni posset rationi sufficere? Ipse autem cum ueræ liberalitatis, quæ inchoata absi stere nescit, omnes articulos teneret, optimeq; sciret, ubi opus esset, parcere, &, ubi res exigeret, essundere, integras sæpe Legationes hospitio accepit, Duces, Reges conui uiis, apparatu, ludis, speciaculis honorauit; nobiles, & in quibus aliquid antiquæ stirpis, residuæq; uirtutis ac nobilitatis eluceret, fouit, excepit, amplificauit: familiam tantam aluit, atque remuneratus est, quanta uix alius unquam præter prædia, & sacerdotia, ceteraq; multa, quæ largisimein usus quotidianos elargiebatur, cu præsenti auro, tum G 2 magistratibus icurata,

magistratibus, partim emptis, partim, quorum uendendi potestas penes ipsum estet, donatis. familiæ supra quinquaginta aureorum millia largitus est. Aedificent alii palatia, moles q; laxeas in calum ferant. fuum alii genus, accumulatis diuitiis, cum summa nobilitate certare contendant. alii uero incumbant thesauro, & soccis etiam habeant auro suppactum solum. nullum est magno Principe, immortalitatem exoptante, impendii genus dignius, quam quod erogatur in egentes, in Deum colendum, in familiam commodis augendam. Nec defuit tantæ uirtuti suus honos, conti git enimilli, quod haud scio an alteri nostra tempestate, ut tanta potellas non modo non odiosa, sed etiam grata, popularisq; haberetur. itaque nemo unus uni homini tam carus unquam fuit, quam hic humano pene generi uniuerlo. Nam quid ego de populi in eum miro amore dicam ? sed detur hoc patriæ, detur generi, detur parentibus. Mediolanenses non ne extremam sortem pro illius nomine, quod apud illos numinis loco colebatur, adire uoluerunt? Quid uero tua illa, Hippolyte, ad urbem Romam profectio? cum omnis ordinis, omnis generis, omnis denique fortunæ infinita pene frequentia obuiam se ferret; omnis Flaminia uia, omnis Campus Martius, tota denique urbs facibus per luceret; tuumq; nomen, clamoribus populi ingetibus repe titum, Tiberis ripa, ipsi septem colles personarent; tectas; ipla pene sese commouerent. siue enim in communi gaudio ciuitatis uenienti gratulabantur, magnum iudicium: siue tui cupidi uidedi progrediebatur, eo maius. fin utrunque, quid omnino potuit magis honorificum excogitari ? Quid illo acerbissimo obitus die? an non tota urbe, ut mæror publicus sic publicum iustitiu suit? Nam de familiain eu amore, studio, side, pietate quid opus est multa narrare? familia, inquam, illius infelicis, quænon lucra, non munera, non beneficia, sed ipsum Principem pro pretio complexa, rara illa fidelitatis exempla, à paucis sapientiæ professoribus tantum aliquando seruata, intermissa iam, & uetustate prorsus ob-Icurata. scurata, propter unum Hippolytum in lucem reuocauit, per tela, per holtes, per omnia uitæ discrimina illum secuta, nullos labores, nulla itinera, nulla pericula declinauit: ut etiam si uitam pro illius dignitate profudisser, nullam partem uideretur illius meritorum assecuta. Quid Principum erga eum studia commemore? Nihil dico de Leone x. Pontifice optimo, nihil de Iulio II, nihil de Regibus Neapolitanis, quam comiter eum, quam honorifice, cum res illorum starent, exceperint. In Pannoniam cum se recepisset, tanto ab inuicti animi Mathia, Ludouicoq; Regibus, proceribusq;, natura alioquin asperis, in honore habitus, ut ne præ senti quidem Pontifici maximo maiorem natio etiam religiosissima exhibere posser. Quid in Sarmatia à Sigismundo? non neille, immo uero certatim Reges omnes, qui Christia no nomine cententur, pro illius dignitate egerunt? & illic potuit ne quisquam aut ab ipso Rege, aut ab omni nobilitate itudiosius unquam observari? De uestro autem in eum amore, observantiaq;, Patres, quod apertius quaram afgumentum ? extat in uultu cuiufque uestrum mæstitia, & in frontibus animorum iudicia perleguntur. uos quidem ipsi testes uobis estis, quantum illi tribueritis. Quid illi postremo maius potuit contingere, qu'am Alphonsi fratris eximia pietas, tum in omni uita, tum uero eius maxime obitu declarata ? nam , ut præteream , quæ uiuenti sæpe officia præstitit, quantoq; studio coluerit, in eo nunc & laudando, & ornando minime defatigatur. familiam remunerat, sacellum dedicat, sepulcrum erigit ingens, nobile, dignum Hippolyto, dignum quod ab Alphonio Principe Hippolyto fratri fiat. C. Iulio Casari Dictatori, cum Cn. Pompeii deiecas statuas restituisset, M. Tullium Ciceronem dixisse fernnt: Dum illius restituis, erigis tuas. Cur non ego hoc apud te usurpem, Alphonse Princeps; qui tantum Hippolyti fratris memoriæ confulas; cum hæc tua, ut uno complectar uerbo, bonitas in Hippolyti monimentis aternum sit trophæum habitura? Quid dignum magnitudine ista animi tua dism

tibi precer, aut quid isti optem tam pio, tam ardenti, ac uere fraterno amori? Det tibi, quam mereris ætatem, summus Deus. nam si det quam uelis, minus tamen, quam & ipsi cupimus, & tuæ uirtuti debetur, profecto det . seruet idem Deus quem dedit animum : semper bene facias, neque in eo autanimus tuus, aut fortuna languescat, felicitatemé; tuam summam este ducas, fecille felices. Te uero, Hippolyte, quæ tam subito miseræ Italiæ importuna mors eripuit? quod fatum extinxit? quæ infelicitas oppressit? quis ergo illius libertati studebit? quis in tanto naufragio difiecta nauis clauum tenebit ? quis studia bene fortiterá; sentientium accendet? quis audétibus ducem se præstabit? Huccine Re giailla Boiorum, unicum cum uirtutis, tu fanctitatis, seueri tatisq; præsidium, huccine terror ille samiliæ tuæ decidit, quo semper Barbaria omnis intremuit? O provinciam Italiæ quondam ocellum, nunc meram lippitudinem. o miseros populos, o infelices, qui te uno nitebantur, in tua unius spe requiescebant, nullos casus pertimescebant; quibus omnis calamitas te uiuente leuis uidebatur; quod minime uererentur, quin tuis consiliis, tua sapientia, ac uirtute omnibus calibus, atque infortuniis uendicarentur. Ista mors uastitatem agris, solitudinem urbibus, exitiu gentibus attulit. Ista mors nouos in Italiam adduxit exercitus. Ista mors iugum Italiæ imposuit. nunc denique sentiunt ser uire se populi, quibus nulla reliqua spes libertatis te mortuo remanserit; sed magis sentient in dies, cum te magnæ res, ingentes q; occasiones, ae necessitates postulabunt. De te enim omnibus molestiis liberato, omnibus angustiis erepto, omnibus iam periculis exempto, quid dicam aliud, nisi tecum actum esse feliciter, qui nostro auo uirtute ani mi, ac magnitudine, magis quam euentu rerum, felix, exemplar ueræ fortitudinis, prudentiæq; fueris, ita ut cum quolibet antiquorum tuas uirtutes reliqueris comparandas. Pugnasti cum fortuna maximis suffultus tuarum uirtutum auxiliis; à quibus plus accepisti dignitatis gloriæq;,

quam abs teilla bonorum suorum abstulerit. Præstitisti patrix non minus certe, quam debueras, plus protecto, quam autaliquis unquam præstiterit, aut ab aliquo sit ullo unquam tempore postulatum. Tu quidem unus nostra tempestate inter mortales natus es, qui in summa potestate summa moderatione sis usus. Itaque uirtus tua nunquam intremuit, nunquam prudentia hæsit, nunquam iustitia claudicauit: probatus patriæ, iucundus amicis, carus tuis, omnibus denique gratus. te cognati studiosum necessitudinis, te familiares beneficum, te bene meriti memorem, te iniuria pressi auxiliatorem, te periclitantes seruatorem, te uirgines patrem, pupilli tutorem, pauperes elargitorem, templa instauratorem, xenodochia adiutorem, sacerdotia paltorem, caremonia, misterias; Pontificem senserunt, ac re ipsa cognouerunt. Tu populis, patriæ, principibus, Regibus carus, ac iucundus: iph tibi pariter carissimi, tuisq; beneficiis ornati nunc tuum obitum iniquissime ferunt. Habes denique tanti fratris testimo nium, ex quo cineres ossaí; tua quasi quodam solatio souen tur. si non spiritu inter nos, saltem uirtutis laude uiuis, aternumý; uiues. Habes, quod homini dari potest maximum, gloriam, ac laudis æternitatem. neque tam faxis, quam monimentis perpetuæ laudis, tuum nomen incidetur; or natusý; uerissimis laudum titulis hominum memoriæ traderis sempiternæ, nec erunt tam ingratæ literæ, ut de te non perpetuo loquantur, tuam gloriam immortalitati non consecrent: nec tam iniuriosa posteritas, ut te non in primis, tot expressum imaginibus, cognoscendum existimet. illa te mirabitur, illa fola uirtutum incorrupta testis laudabit. Principes imitabuntur, imitandumq; suis liberis proponent. te in omnibus concionibus oratores memorabunt. tua semper grauitas, tua fides, tua constantia, tua probitas, tui mores, tua in republica tuenda cura, atque prudentia omnium mortalium sermonibus ac fama celebrabutur. Nec

#### OARIATIO

Nec uero admirabilis illa, ac incredibilis, planeq; diuina uis ingenii tui, magnitudo confilii, tolerantia rerum humanarum, robur animi excelsi unquam silebitur. Postremo omnes Italiæ nobilitatem, auctoritatem, libertatem, quæ te uno nitebantur, hæc pene omnia tecum sublata, & tanquam consepulta simul interiisse satebuntur.

is, connibus deut que gratus a le cognati ltudici un macelar en diniso de funili ares beneficum presbene menti terini cia prefia availates em are periclicantas de un cofe capte un gines par ella pupilli tut drem, prupères e largitorem, templa anfluiraren em pacacidochia adilli or rem la decedoria pallorem per con carcinoist, militàri afer Poneir

niunt, ex quo cineres offaq; ma quali que dam folatio fouen ture fi uon fpirituinten non; feltem nir tutislaudo niuis 3 arternumq; nines I labes quod homini darl poreflamanimum, gluriaim, ac laudis acteunitarem, arque tans la sis soquen

mis, rocespressina imaginibus, cognoceradum existimet.
illa telmicabituir, illa folamirent imanecorrupes telus lauda.

ponenti re imonusibus concionibus orarares memorabunte

# ALPHONSI FERRARIENSIVM

ORTAL

ISERAM profecto, multisq; obnoxiam in primis esse calamitatibus mortalium uitam, M nemo est, qui non quotidie uel suis casibus, uel alienis doceatur euentis. Ac tu quidem, Hercules Princeps, cum & græcas, & latinas historias peruolutaueris, humani generis conditione unus optime omnium, pro tui iudicii præstantia, cognouisti. uerum quæ te doctrina, quænamantiquitatis observatio magis, quam tuorum funera, de communi omnium, qui hanc in lucem editi funt, infelicitate potuit erudire? certe tua uir tus, quo maiores ei tenebræ circumfunduntur, eo clarius elucet .non enim luctus domesticus, è creberrimo tuorum interitu susceptus, animi tui uim afflixit. pugnasti semper cu fortuna, eamq; tuis optatis aduersante egregie superalti. Sed exclamandum est in parentem omnium naturam, quæ nos odio potius nouercali, quam materno amore prosequitur. cuius æque si quando bona ac mala pendere uelimus; inueniemus, nihil propemodum homines à ceteris animantibus differre, immo potius deteriori statu procreatos esse. nam etsi mentis ac rationis munere uidentur excellere : tamen hæc prærogatiua prodest illa quidem interdum, sed, ut usu compertumest, & sæpe, & uehementer obest. quis enim, quæso, sua mala libenter admittit? quis æquo animo pernicie, & ea, quæ plurima homini contingunt, incomoda, ceruici suæ sentit atque intelligit imminere ? quæ quonia in cognitionem nostram cadunt, maiore iccirco dolore afficimur, grauiorem q; tristitiam animo ac mente concipimus. quo fit, ut omnem uitæ nostræ cursum in labore corporis, atque in contentione animi peragamus. quis enim illius incredibiles uigilias & labores, huius admirabiles curas ac dolores exponat? Excidia, ruinæ, iacturæ, naufragia, cruciatus, exilia, & cetera, quibus ipsæ animi ægritudines pariuntur.

riuntur, ex huius genitricis nostræ gremio uberrime in capita nostra redundant. Et quasi hæcilli parua ad calamitatem nostram, miseriam q; uideantur, quæ sunt grauissima:illud extremu, proh dolor, ac nimis horrendum firmissima le ge sanxit, ut semel homini sit omnino moriendu, & ex hac pu cherrima, rerumq; omniu iucundissima luce discedendu. O lege terribile, & extimescenda; o teterrimu immanissimus; decretu; o iugum asperum, & intolerabile. Ad id ergo nascimur, ut in tam amara, tam difficili, tamq; breui peregrinatione, fatorum arbitrio rapiamur? à quibus nulla uis auri, nulla imperii magnitudo, nulla uirtutis aut formæ gloria, nulla stemmata, nulla nobilitas quenquam exemerint. Tam impio decreto illud quoque adiectum est, ut huius necelsitatis tempus ignoraremus, terminumý; ipsius migrationis ab oculis nostris natura longe remouerit. nec enim illi curæ est, matura ne an immatura ætate moriamur: immo uias mille ingeniosa reperit, quo facilius ad tam grauem exitum delabamur, miseri, quorum uita quandoque breuior est, quam earum bestiolarum, quas ait Aristoteles apud Hyppanim fluuium, qui ab Europæ parte in Pontum influit, eadem die, qua nascuntur, obire. Hæc uero licet dura, asperaq;, & pene intolerabilia sint, attamen multo dif ficilius atque iniquius pateremur, nisi pro certo haberemus, lummum omnium rerum opificem id ita iusta deliberatione consilioq; constituisse. Quam quidem sententiam, quoniam subterfugere neminem posse scimus, aquo tranquilloq; animo feramus necesse est, illiusq; nutui pareamus, quem omnia elementa, & quæcunque creata sunt, nol la controuersia, reuerentur. quicquid enim corrigere nefas est, leuius sit patientia. Sed multi ceruicem à tali jugo se subducere arbitrantes, uana proteruitate animum inflati, ambitione, auaritia, superbiaq; transuersi aguntur. In quos recte illud à Poeta dictum est : O curas hominum, & quantum est in rebus inane. o ignaras hominum mentes, qui longas spes, et inanes curas suscipiunt, quas deinde, præ

ter eorum opinionem, fallet euentus: quorum opera futura sunt eiusmodi, quales araneorum tela, aut puerorum in compitis erecta casa. nihil est enim in uita tam firmum & stabile, quod uno momento temporis non extinguatur. Præclare igitur sanctissimus ille poeta Dauid fluxam & instabilem rerum humanarum conditionem exponens, ait fu turum, si in altera librælance uanitas ipsa, in altera autem hominis studium fuerit impositu, ut ipsa uanitas longe multumý; præponderet. non potuit apertius hominum amentiam explicare: qui præclara cupientes, & eam deinde cupi ditatem in res fluxas & inanes conferentes, turpiter irrifi, & æternis ignominiæ maculis aspersi relinquuntur. Vt autem in turbato mari fluctus ipsos magnitudine & fremitu inter se dispares subinde attolli, atque repente frangi cer nimus: sic in his falsis undis, & quasi quodam humanarum rerum æstu, alios extolli, atque repentino motu deprimi uidemus, alios uicissim ad eum locum ascendere, unde sint etiam statim deiiciendi, ruinæq; magnitudine conterendi. Iam, quæso, ad nos ipsos aliquando reuertamur; ut, nihil aliud nos esse, quam puluerem, & umbram, intelligamus. Quæ quidem cum à Democrito summa cum prudentia animaduersa, ac notata essent, huius humanæ uitæ cursum con stanti animo despicere ausus est. cuius ut in dies maiori fastidio teneretur, omnia urbis monimenta, ut sepulcris legendis in memoriam mortuorum rediret, continuo inuisere solebat. Nobis autem, qui Deum opt. Max. Christumq; eius filium colentes, speramus fore, utaliquando a mortuis excitemur, & regiæ eius beatitudine perpetua perfruamur, dum exitialem uoluptatum appetentiam, atque improbas nostras cupiditates coerceamus, atque in horribili & tetra morte omnem nostræ cogitationis aciem defigamus: (quo quidem nihil in homine uere pio ac sapiente præstan tius, laudabilius, sanctius q; inueniri potest: siquidem Platonis præclara sententia est, omnem sapientis uitam mortis meditationem esse)nobis, inquam, quos recte factorum præmia

mia, scelerum supplicia manent, quid agendum est? hoc uidelicet unum, hoc quidem omnistudio, ut, quid futuri simus aliquando, interdum, atque adeo sæpe meditemur. Sed, heu, non in Gyarem, aut aliquem in carcerem conditi asseruamur, non in ultimam Orchadum Thylem damnati ad tempus transmittimur, sed eò relegamur, unde nunqua nisi extremo omnium iudicio post multa annorum sacula redituri sumus. Quæ res quantum inferre terroris morta lium animis debeat, ex eo intelligi potest, quòd no sine summo honore commouemur, si quando morientem quempiam inspicimus, lacrymisq; & gemitu communem omnium sortem calamitatemq; significamus. Hinc in amicorum, affinium, cognatorumý; morte mæsti dolemus, gemimus, & affligimur, & eo tristiores sumus, quo propius nos casus ille attingit, & mortuum ipsum magis amamus. Et cum ipsius amici casus per se ipsum nobis amarus molestusq; sit, pro pterea quòd ab illius amicitiæ commercio distrahimur atq; auellimur, nihilominus nostram quoque uicem dolemus, qui rem nobis carissimam iucundissimamí;, nunquam eam redempturi, amisimus; eo quòd natura nos ad societatem genuerit, ut alter alterius (quod etiam in beluis observari cernimus) consuetudine delectemur. sic enim Hercules Phylocteten, Lælium Scipio, Orestes Pyladem, à suo nunquam latere discedere patiebantur. Quid illos in amicoru funere egisse remur? Nam & Achilles non prius arma cepis se fertur, quam mortem Patrocli audisset, cum adid antea non Vlyxis adductus esset facundissima oratione, non Ne storis auctoritate, non Phonicis precibus, non regiorum munerum magnitudine, non cara Briseide reddita. quodo; ab illo hæc omnia non impetrauerunt, expressit miseran dus amici suauissimi casus, & subiti doloris impetus eximius. Quam ob rem, Hercules Princeps, quis est, qui dolorem tuum infinitum, atque incredibilem luctum in tam graui, tamé; omnibus deflendo casu Alphonsi inuictissimi patris tui aut accuset, aut miretur? nemo profecto est tam durus,

durus, aut humanitatis expers, qui id audeat. quin omnes potius communem calamitatem cognoscentes tecum luctu publico gemimus, ac mæremus. Quid enim? non amicum, non familiarem, non socium, sed heu patrem carissimum luges, & eum patrem, qui cum tibinatura carus effet, uirtute carissimus & tibi, & cunclis ciuibus, ac populis nunquam non fuit. ac nescio, an ea, qua tu illis, pietate, atque observantia patrem suum ullo tempore quisquam coluerit. par tibi fortasse aliquis in animi mærore fuit, superior certe nemo. Atque hunc luctum eo leniri difficilius est, quod alieniore tempore hunc mors, in medio nimiru gloriæ suæ cursu, eripuit, quam bello Rauennati, et paulo ante bello Veneto non mediocrem pro atate sua ipse sibi pepererat, qui non tantum Estensium domus columen, sed etiam to tius Italiæ splendor extiterat. Accedit etiam grauior illa causa dolendi, quòd hic casus antiquorum tibi uulnerum, & sopitarum iam pene plagarum memoriam retricauit. nam in primis Alexandri Pontificis, aui tui materni, tum amplissima fortuna, tum consilio et auctoritate merito Pontificis mortem in memoriam redigit, quem fere decem natus annos ex hac luce migrantem puerilibus oculis aspexisti; et Albertum Nicolai silium, animi magnitudine atque præltantia, et omnibus iis, quæ ad Principem pertinent, in fignem, nec multo post Alexandrum fratrem eius non fine magno eorum, quibus præfuerat, fletu, mortuos suggerit. Et ut alia sigillatim repetam, Cæsarem Borgiam, ipsius Pon tificis filium, eundemq; auunculum tuum febre correptu, cum ab omni impetu, omniq; iniuria et externa, et ciuili totam fere Flaminiam præclare defendisset, & Isabellam sororem patris, uxoremá; Francisci Mantuanorum Reguli, forma in primis, ac moribus ornatam, quos ex hac uita decedetes prope puer sensisti, in memoria reuocat. Quid por ro acerbius, aut grauius animo tuo potest obuenire, quam id reminisci, in quo egomet referens singultu lacrymisq; impedior? Lucretia Borgia, tua sanctissima mater, cuius præ-

#### ORTAITOO

præclarissimas laudes, & eximiam animi uirtutem referre, neque huius loci, neque mei, quod tenuissimum esse sentio, ingenii est, singulari uirtutum copia, morum ac sermonis grauitate, nostri sæculi matronarum uere Princeps in teriit. Subticere statueram Sigismundum, atque Cardinalem Hippolytum, patruos tuos, qui secundo loco commemorandi erant: sed Ferraria, sed Italia, sed universa Christianorum respublica, decennali dolore nondum desinentibus lacrymis, tantam à me iacturam præteriri non est passa. Quanta autem Hippolyti uirtus ac sapientia fuerit, fa cile inde intelligi potest, quod eo uiuete, omnes Italia gen tes, populi, Principes nexu quodam animorum iuncti, con cordia, fœdere, amicitia in fide ac pace consentientes & cocordes quiescebant, quòd eorum lites causas q; tanto consilio, prudentia, auctoritate ipse componeret, ut mutuis inter se distensionibus depositis, in rebus omnibus sine ulla dis crepantia ad amore beneuolentiamq; traducerentur; mortuo autem eo, rupta foedera sint, neglecta pactiones, disie-& dissolutæq; leges, iura peruersa, è sinu pax excussa, aperta belli ianua, emissus è limine suror, Erynnis ipsæq; Eu menides ab inferis excitatæ sint, quæ ferro igniq; Italiam peruagantes omnem, cædibus & sanguine impleuerunt. Talem igitur uirum, cuius memoriam tuebitur posteritas omnium sæculorum, mortis iniuria, & huius excelsæ fortunæ inuidia in summo felicitatis fastigio, cum æterna uita di gnus esfet, oppressit. Poterat hæcomniu grauissima moles fortissimi cuiusque uiri animu non solum frangere, ac debili tare, sed ipsius Socratis Solonisq; uiscera præ dolore disrumpere. quod in te procul dubio euenisset, nisi tu dignitatis tuæ, uirilisq; animi partium memor te ipsum ab hoc indecoro officio uindicasses, tuaq; iustitia ac fortitudine prudentissime dolorem temperasses. quod sane minime fuit à nostra, omniumq; opinione diuersum. uidimus enim te secundas etiam res moderate, admodumá; æquo animo terentem. quo nihil est in summo Principe honestius, nihil inueniri

inueniri laudabilius potest. Nam in tanto rerum culmine, quò te iure hareditario, tuisq; meritis Fortuna prouexit, nunquam animo elatus, superbe quicquam aut intemperanter egisti; sed humanarum rerum non ignarus te humiliter, comiter, summisseq; apud omnes semper gessi-Iti. Eandem expectationem, magne Princeps, in aduersis su Itines: prælta te tui simillimum in funere parentis: tuam constantiam, tuam fortitudinem, tuam moderationem, quæ aliis exemplo ac documento funt, ipse imitare: neque aut à philosophia, aut ab hiltoria consolationem, & auxilium petas. summam habes in te ipso uirtute, eam ne in hoc tuo casu languere sinas : ca utere : eam exerce : sis, qui no mine, idem re, Hercules uere in aduersis, durissimisq; calibus, nunquam animo debilitatus, semper victor, & admi randus. quòd si te historia delectant, refer tuam mentem ad Horatium Puluillum, qui, cum in Capitolio Ioui adem Pontifex dedicaret, atque inter nuncupationem solennium uerborum, postem de more tenens, mortuum este filium audiret, non ob id manum à poste remouit, sed uultu pror sus immutato, nullaq; animi perturbati apparente significatione, tantum dixit, Cadauer elto. Paulus uero Aemilius cum ex quatuor filiis formæ infignis ac egregiæ indolis duos ei fortuna abitulisset, quorum alter triumphum illum pa tris nobilissimum, quem de Rege Perseo egit, sunere suo quartum ante diem præcessit, alter triumphali curru ue ctus, post diem tertium expirauit; eum casum quo robore animi sustinuerit, ex oratione, quam de rebus à se gestis ad populum habuit, colligi potest. qui cum in maxima Romanorum felicitate timeret, ne quid mali respublica fortuna moliretur, Iouem, Iunonem, & Mineruam precatus elt, ut, si quid populo Romano aduersi immineret, totum id in domum suam converterent. nec fefellit cupiditatem euentus. liberis enim subita morte ereptis, factum est, ut Roma ni potius Aemilii casum dolerent, quam ille Romanorum ingemisceret. Quintus Marcius Rex cum filium summa pietatis,

## OARTAN TAIVOO

pietatis, magnæq; spei unicum amissset, ita dolorem altitudine consilii coercuisse traditur, ut à rogo iuuenis protinus curiam peteret, senatumq;, quem eo die lege habere oportebat, (quod consul erat) uocaret. His addam Periclem, Atheniensium principem; qui intra quatriduum duobus adolescentulis filiis spoliatus, iis ipsis diebus uultu pristinam grauitatem præseferente, orationem, nulla ex parte infracti indicem animi, grauissimam habuit, quinimmo caput solito more coronatum ita sustinuit, ut nihil ex uetere ritu propter domesticum uulnus detrahere uideretur. Anaxagoras, audita morte filii, nihil, inquit, mihi inexpectatum aut nouum nuncias: ego enim ex me natum sciebam mortalem. Xenophon etiam cum solenne sacrificium perageret, atque è duobus filiis maiorem natu nomine Xilum apud Mantineam in prœlio cecidisse audiret, non ideo institutum Deorum cultum abiiciendum, aut omittendum putauit; immo audiens fortissime illum pugnantem interisse, Deos, quibus facrificabat, testatus est, maiorem se ex uirtute filii uoluptatem, quam exinteritu dolorem sensisse. In horum tam forti moderatoq; animo quid inerat aliud, quam ut egregiis constantiæ ac fortitudinis exemplis nos à Diis im mortalibus ea lege creatos admonerent, ut omnino ex hac mortali uita decederemus ?idq; non iniuria, ut cum hominem ex elementis principium habere non ignoremus, eundem facile etiam corrumpi posse, facile dissolutum euanescere putemus: certosq; nobis fines, terminosq; esfe constitutos, extra quos egredi non liceat, nulla habita superioris uel fortunæ, uel dignitatis, quam quis consecutus sit, ratione, credamus. quæ res quamuis aperta, claraq; sit, con firmatur tamé magis Augusti magnitudine, Casaris triumphis, Alexandri gloria, Pyrrhi militari disciplina, immensis Darii pompis, ingentibus Antiochi opibus, uirtutum copia Epaminondæ, immortalibus Philopæmenis laudibus: quæ omnia in uentos ceu fumus abiere. Vrbes etiam, ingen ti murorum mole præcinctæ, atque in ipsis terræ uisceribus pictatis, fundatæ fundata mœnia procumbant. quis credat durissima saxa posse aliquando emolliri, & ad nihilum redigi? En ubi Mes fana cincta marmoribus ? ubi coctilibus Babylon ? potentif sima Carthago? pergamis superba Troia? artifices belli Thebæ?iustitiæ cultrix Lacedæmon? studiorum bonaruq; artium mater Athenæ? Denique ubinam delitescit, quonam euanuit caput terrarum orbis Roma? omnes in auras dilapsæ, earumý; lares eminentissimi itasolo æquati, ut nul la priscæ ciuitatis imago, nullum pene uestigium extet. quid hic taces Italia, terrarum nobilissima? cur non quereris? cur non fatum clamas, cuius instituto tot populis, quibus antea ornata fueras, Samnitibus, Volscis, Latinis, Sabinis, Faliscis, Brutiis, Lucanis, Hernicis, Salentinis per se quondam potentissimis, orbataiaces. Assyriorum potentia, quæ sub Rege Nino initium cepit, qui primus intulit bella finitimis, primusq; uicas à se gentes imperio suo adiecit, certaq; parendi lege constrinxit, (animaduerte, quæso, mutationem uarietatemý; fortunæ, & quo pacto res huc illuc transferuntur) cum mille trecentis & quinquaginta annis ste tisset, à Medis tandem subacta corruit. et ii uix ducentis post annis à Persis uicli cecidere. Persas deinde, cum tantundem regnassent, Macèdones in seruituté redegere. qui deinde à Romanis uichi leges & alienum imperium accepere. Eadem ruina Chaldæos, Hebræos, Sicyonios, Argiuos, Aegyptios, Tyrios, Lydos, Troianos oppressit. Athenienses in primis occurrunt : qui cum omnem oram, quæ intra Pamphylicum, & Ponticum littus interiacet, possiderent, uix septuaginta & duorum annorum spatio à Lacedæmoniis superantur. Lacedæmonii cu omnem Peloponnessum, Macedoniam usque, armis partam haberent, non multo post à Thebanis subiguntur. & ii non diu in regno perseuerantes, ab innata & peculiari Macedonum ferocia, ac militari uirtute debellantur. Postremo Macedones, cum in uniuersa Græcia nulla amplius respublica esset, quæ sustinere potentiam corum, ac uirtutem bellicam posset, intra tricesi-

tricesimum annum ipsimet inter se mutuis dissensionibus euanuerunt. De Carthaginiensibus, quorum casus recentior est, satis patet: qui non contenti Africa imperio, quanta ab oceano Athlantico ad Aethiopas Nilumý; porrigitur, & quæ magnitudine sua, diuersarumq; gentium cultu, & multarum nationum uarietate, tertia pars orbis meruit appellari; Hispanias cum Balearibus, Galliasq;, & Italiam cum adiacentibus infulis, Sardinia, Corfica, Sicilia, totam denique Europam animo anxio affectabant, multis postremo affecti calamitatibus corruere. Nec inter nostros Italos aliquas tacebo Respublicas, Locros, Campanos, Tarentinos, Heraclienses, Tusculanos, denique Romanos rerum dominos, gentemá; togatam. de quibus falsum ne, an uerum illud sit, Imperium sine fine dedi, quia non est huius loci qualtio, consulto pratereamus. Iam plane intelligi mus nihil firmum, nihil stabile sub cælo, omniag; consumi & ad nihilum redigi non dubitamus. quod recte maiores no stri non ignorantes finxère, Saturnum proprios natos deuorare, nec iniuria. Saturnus enim tempus esse creditur; & filii, quos uorat, anni dicuntur, quibus assidue satura tur, inde est Saturni nomen ductum: quandoquidem tempus, quod sine mundi conuersione effici non potest, in causa est, ut omnia consumantur, ex quo dicta mors est. concors huic sententiæ est Salomon, qui scripsit sub temporis significatione, scilicet anni, diurni, nocturni ue spatio, atatem ætati succedere, siderumý; errores, universaý; sub cælo traduci. His igitur exemplis rationibusq; perspectis, nihil est, quod ex tuis quenquam uita excedere, quod lege communi sancitum est, doleas. Illud te fortasse solicitat, angitá;, quòd ætatis adhuc constantis, necdum extremæ, te pater tuus reliquerit. Sed hæc absit uulgi & imperitæ multitudinis cura. Nam si finem illum, cuius causa procreati lumus, recte considerabimus: optabilius erit, ante quam ad summam senectuté perueniatur, è uita discedere quod enim in homine bonum est, id quidem ex ea parte, quæ nobilior

nobilior est, exanimo scilicet potius, quam corpore, censeri nemo dubitat. Idcirco multo maiorem decet ipsius ani mi, quam corporis, rationem habere, unde uoluptatem ipsam, quam quærimus, summumq; bonum consequi ua leamus . quo tandiu uidemur quodam modo fraudari, quam diu corporeis uinculis animus noster detinetur; quo longius ab eo distrahitur, quando fragilitate nostra corpo ris commoda, uitamq; protrahendam curamus. quibus conatibus nobis ipsis nos esse iniurios certum est: quos contra expeditissimos ad hæc omnia paratissimos q; esse deceret. quippe ut Christianorum omittam sentetias, uetus est Platonis opinio, qua costat ex antiquissimis literis atq; monimentis, hominis animum æternitatis elle participem, nobisq; datum ex illis sempiternis ignibus, quæ sidera stellasq; uocamus, seuocatumg; eundem à societate corporis in cælum redire: ubi corruptionis expertes, nullo temporis fine circumscripti, aterna illa divinitate fruituri sumus, unde nostros ortus duxerimus. Multa nobis suadent, Hercules Princeps illustrissime, breuem uitam magis homini, quam longam expedire. sed hoc potissimum animo subiiciamus, innumeras esse molestias, in quas, ut à principio attigimus, diu uiuentes necessario incurrimus, adeo ut sape non modo nos pœniteat ad eam peruenisse atatem, sed etiam, quòd unquam in lucem prodierimus, cum acerbissimo animi sen fu doleamus, tametsi nostrorum malorum culpa sapissime est in nosmet ipsos conferenda: qui falsa rerum specie decepti, assidue optamus ac petimus ea, quæ postea consecuti dolemus; ut qui uitæ curriculum ad multos annos expetut, sed, quantis incommodis, difficultatibusq; senectus affecta sit, minime putant. Quare non temere à Satyrico dictum,

Hæc data pæna diu uiuentibus, ut renouata il einesbiu

Semper clade domus multis in luctibus, inq;
Perpetuo mærore, & nigra ueste senescant.

Ideireo traditum est, Egesiam Cyrenaicum non paucis persuassisse, ut ipsi sibi mortem potius consciscerent, quam ut I 2 in his

#### OARTAITAIVO

in his miseriis humanis continuo uiuerent, adeo ut ab Aegypti Rege Ptolemæo genus illud mortiferæ doctrinæ ueta retur amplius in scholis profiteri. Hanc opinionem Cleobis & Bythonis testimonia confirmant: qui cum matrem Argiam ad templum cuiusdam numinis, cuius ipsa sacerdos erat, humeris ambo uexissent; orassetq, mater, ut præmium pietatis filiis id tribueret, quod homini optimum efse duceret, postridie mortem obierunt. quod idem Trophonio atque Agamedi accidisse legimus, cum ab Apolline mercedem templi, quod ei construxerant, uitam beatiorem sibi petiissent. quibus exemplis plane arguitur, mor tem elle id optimum fummumq; bonum, quod hic homini euenire potest. itaque Silenus, cum à Migda, Lydorum Rege, captus esset, pro sua missione id muneris dedisse Re gi scribitur; Homini longe optimum nonnasci; proximum autem, quamprimum mori:uti dictitatum ab Euripide traditur. Quod si fortasse huiusmodi gentilium exempla sufpecta uobis Patres fint, tanquam in religionem nostram mi nime recipienda: proponite, quæso, uobis illius saltem simplicis Iob, iustiq; uiri exemplum: qui dum humana uita conditionem penderet, sæpe questum aduersus matrem ferunt, quare se de uulua eduxerat, aut utero eductum, no continuo sepulcro intulerat. Iam satis, opinor, constat, illustrissime Princeps, mortem nullo pacto deplorandam esse, nihilá; referre qua ætate, quo ue tempore, qua conditione ad sepulcrum deseramur. Alphonsum, patrem tuu, nimis cito ereptum, fortalle quereris. sit ita. ueruntamen ita ereptum omnes uidemus, ut lætitiam potius; quam do lorem, inde te deceat suscipere licet multum valere ad patris honorem pietas hæc tua uideatur, cum ita affectus uidearis, ut nemo unquam unici filii mortem magis doluerit, quam tu mæres illius. id quod multum etiam ad tuam laudem, quæ tamen aliis nominibus eximia est, arbitror attinere, qui honorem patri debitum, una cum Hippolyto, & Francisco, fratribus tuis coniunctissimis, qui tecum sunt z inhis uiuæ

uiux Alphonsi patris imagines, præstitiste uidearis, quod etiam ad exemplum ualebit. istam enim pietatem ciues tui, ac populi tum ergaluos, tum in te iplum, qui parentis optimi loco nobis omnibus es, imitabuntur, quanquam non emergunt nunc, aut, quasi antea parum perspecta, cognoscuntur tuæ uirtutes. nam ab ineunte ætate eum te præbuisti, cui pater Alphonsus optime putaret hoc imperium credi posse. longe semper à desidia, & ab inanium rerum studio tua uoluntas abfuit. legebas puer, ac diligentius etiam adolescens historias tum græcas, tum Latinas: equum agitabas: armato hosti lancea occursabas: feras insequebare: cum ursis, lupis, apris congrediebare. Que effecere, ut Etruscorum Respublica in libertate sua tuenda non aliu defensorem, quam te, efflagitarit; neque alium potentisimus Galliarum Rex sibi generum legerit; neq; in rebus uniuersæ Italiæ prostratis alium Ferraria, qui apud Adrianum Pontificem maximum causam pro patre, pro Ferrariensi imperio ornatius peroraret; qui non egisti mandata Pa tris, & patriæ tantum, sed obtinuisti. Sed, ne tuarum laudum historiam texere uidear, Hercules Princeps, noli iam diutius indulgere tuo dolori; depone lacrymas, ac tibistatue ante oculos innumera ac pene infinita casuu genera, in quos homines ignari, fortuna ducente, incurrunt. Non ignoras, quot mare absorbeat, quot suror iraq; bellorum perdat, quot peltilentiæ uis interimat, quot male fuada fames, & tristis egestas, ac mille alia huius generis mala, quæ mortales ad hunc exitum quasi trudere uidentur. Quin etiam scimus quosdam tam prisco, quam nostro sæculo sceleratas in se manus convertisse, plures exilio dulci patria pulsi: multis, magno ipsorum totiusq; familiæ dedecore, turpissime uita est in carceribus, aut in locis publicis erepta . quot etiam tyrannoru cruces, tormentaq; passi sunt, quæ non sine pauore animum perculsus audio, Phalaridis Taurum, Busyridis hospitium, equos Diomedis, Scironis Saxa, Procustis toruitatem, Sphyngis anigma, & alia plu-

#### OA RT AT TA IV OO

rima; quæ nostri quoque temporis homines, uel iure, ueliniuria, quandoque sustinent. At uero pater tuus eo ge nere mortis obiit, quo fortes, pios, iustos, sanctosá; Principes decet, in suo regno, in magnifica, præelarissimag; to tius Italiæ urbe, ditissimo apparatu, rerum omnium opulentia, fideli amantissimaq; tamiliarium, amicorum, ciuiumá; nobilium custodia, & populorum observantia, nec ve ro obiit obscurus, aut uita turpiter acta, sed rei militaris disciplina clarus, & præclare gestis rebus admodum insignis: lenitate uero, modestia, ac comitate omnes uicit . neque deerat in hoc Principe totius honestatis decus, ea, qua motus animorum omnes continetur, quæ ideo appellatur temperantia, & ille animorum concentus ex multiplici repugnantiu affectionum genere: adeo ut innata eius prudentia, & cosiderata iudicia rationis, sub huius virtutis salutaris præ sidio confirmasse diceretur. & recte. nosse enim quando libi dinis immanitas à recta sententia nos detorquet, idá; à magi stris ac libris didicisse, paru prodest, nist, cures exigit, ratio imperium teneat, atque pro dignitate regium suum munus administret . quid enim, quæso, Achillis iracundia, aut Aiacis furore turpius? quorum alter luctu atque lacrymis, quãtum sibi ipsi displiceret, ostendit; alter dedecus, impotentia animi conceptum, morte delere constituit. quod etiam in Alcibiade perspici potest: qui cum egregiam indolem intemperantia contaminarit, ignominiæ sempiternæ maculis est aspersus. Idem Pausaniæ, Alexandro, & reliquis eodem morbo affectis obiicitur. Alphonsus & uitia nouerat, & uitabat : uoluptates nefarias repellebat : aduersabatur : omnes denique motus animi temerarios, atque turbulentos coercebat. iccirco magnum nomen animi præstantis altitudine, & multis continentiæ exemplis adeptus est. Commemo rare etiam possem, quam sæpe honestatis tuendæ gratia extremum discrimen adierit, quam illustres contentiones pro iustitiæ defensione, & totius Italiæ libertate susceperit, quan to impetu & ardore cum lummo fortunarum omnium periculo riculo supplicibus opem attulerit : & cum hæc illustria maxime curaret, ne illa quidem, quæ uidentur paulo mi nora, negligebat, ut bonis moribus pueri instituerentur, iuuentus ad omnes artes excitaretur egregias, senes q; grauitatem suam servarent, atque universus populus in virtutis studio cosentiret. Quod si me in hoc orationis cursu ad historiam labi sinerem, exponerem ea, quæ pro Mutinæ ac Re gii urbium recuperatione fortiter, atque laudabiliter gefsit. Iam Carpensis acquisitio, Flaminii conseruatio imperii quam amplam orationis segetem mihi suppeditaret. Neque enim fieri posse puto, ut hic Princeps tam longe lateq; imperium, tam multis annis conservaret, nisi artes præclaræ, quibus erat instructus, multis partibus hostium uitia superassent. nullo modo, mihi credite Patres, non dico imperium augere, sed ne Ferraria quidem unius imperium diu tueri potuisset. Mirum enim dictu, quanta populos omnes sux ditionis facilitate xquitateq; gubernaret . idq; erat illi inter ceteras dotes peculiare, quod ingeniorum æstimator optimus iis indulgentius fauebat, qui studio, industria, do-Arina pollerent, eog; magis, si ad hæc bona morum inte gritas accederet. hoc enim plane regium munus, & gentis Estensis maiestati consentaneum, ac proprium semper fuit, munificentia uirtutem alere, inopiæ, atque innocentiæ subuenire,ida; no tam opibus, terræ uenis esfossis, quam iisdem humanitatis & religionis muneribus, quibus imperium est assecuta. hoc enim arbitror Hesiodum significare uoluisse, cum illos diuitias cultoribus suis elargiri affir mat. Hæc effecere, Hercules Principes, ut hæc ciuitas haclenus floruerit, sitá; omnium gentium commune perfugium, itaq; propagarit imperium, ut id propemodu Adriatici atque Tyrrheni maris littoribus terminetur. exemplo hoc esse potest illis Principibus, qui assiduo angore, solicitudine, & cruciatu maximo in congerendis thelauris elaborant : neque uident, in quam fluxa, & incerta sede sint eorum opes locata, qui ad eas augendas sola auaritia utun-

#### OARTANTAIVOO

tur. quod enim imperii regimen in eo esse poterit, cui dominatur auaritia? quem effrænata pecuniarum libido à recta ratione detorquet? eum certe no Principem modo, sed ne hominem quidem appellari fas est, monstrum potius im mane, importunum, non ex equo & homine, quales poetæ Centauros fingunt, sed totum è leonis feritate, & uulpeculæ fraude compositum. Nec uero, niss post inductam auaritiam, cum prouinciæ à magistratibus exinaniri cœptæ estent, Romani imperii magnitudo dissipari cœpit, & magis magiq; labi, donec omnino corrueret: cum effet liberalitate auctum, atque diutissime conservatum. Nec vero filebitur admirabilis & pene diuina eius tum in conflandis, tum in ducendis æneis machinis, omnium grauissimis, industria, ac facilitas. & plane si omnes, qui ex omni atate, uel etiam in ipla Germania scientiam tam difficilis artis habuerunt, unum in locum conferantur, cum Alphonso non uidentur conferendi. neque magis tormetorum, quam belli artifex fuit. adeo, quæ alii excogitabant, ipse ad exercitationem ita referebat, ut aliquid etiam de suo semper adiungeret. unde constat militaris disciplinæ ratione no esse in erra nte opinione, sed in natura & exercitatione si ta.id maxi me declarat, quod omnibus innatum est pugnandi desiderium. Quæ enim gens est aut tam humanitate culta, aut tam immanis, & barbara, quænon bellicælaudis ad studium naturali quodam impetu concitetur? Quantam uero illius cupiditatem natura nobis inseuerit, ex eo facile cernitur, quod omnes pueri infantes, simul atque sentire aliquid incipiunt, tubarum clangore, ac timpanorum sonitu capiuntur. Miru est enim, quanta certamina ineant, quanto uincendi studio efferantur, quantus in uictis pudor insit. Itidem Alphonsus in ipsius ætatis primordio dedit insignia documenta, quanti gloriam æstimaret. Sed omitto machinas: quas nemo conflauit peritius, duxit facilius, collocauit, ubi pugnandum erat, callidius, aptius, opportunius. rem quidem militarem universam ita sapienter ac fortiter exercuit,

nemo

exercuit, ut cum holtes retunderet, tum uero paci, ac rerum diuturnitate præclare consuleret, testis Ferraria: qua toueis, aggeribus, omniq; apparatu bellico muniuit, inexpugnabilemý; reddidit. Hæc effecere, ut fortunis quisque suis fruatur, ut ociosam ac beatam uitam intra lares suos traducat, ut uxores, filios, familiamo; citra omnem periculi suspicionem alat. Porro quemadmodum gregis pastorem oportet curare, ut saluæ sint oues, nec desit iis, unde uiuant: sic & Principem curare necesse est, ut populus saluus sit, illudg; perficiat, cuius rei gratia imperat: imperat enim, non ut sui ipsius curam habeat, sed ut ii, qui sub eius imperio sunt, ab hostium incursu tutiores per ipsum efficiantur, nec suspenso, belli motu, animo, sed iucunde semper ac tranquille degant. Hi funt illi Principes, quorum uirtutem omnes summi, infimi, mediocres admirantur; quorum magnificam speciem intuentes studio incenduntur; qui non modo uiui, sed multo etiam magis post mortem, in ore omnium sunt; qui patriam caritate amplectuntur, uirtute muniut, ac tuentur; qui humana omnia, quamuis horribilia, ueri decoris tuendi causa, despiciunt; qui uitam, cum opus ita fuerit, pro salute suorum civium profundere nunquam recufant, iure igitur Alphonfus hominu commemoratione uiget, qui sese in medios hostes immisit, ut patriam liberaret, illam animi præstantiam imitatus, qua Codrus, morte sua neglecta, patriam conseruauit; qua Leonidas, ut aditu Gracia Persas excluderet, fortiter extremum diem ad Thermopylas obiit; qua denique. Decii sese pro patria deuouentes in armatas hostiu cateruas proiecerunt. Quid enim corporis elegantiam narrem? cuius aspectu adeo omnes sui corporis partes integras & aptas habebat, quibus eius species ornatior esse poterat, ut insidere uideretur cura quædam propriæ dignitatis. erat autem non tam in colore bonitas, quam in certa dimensione lex quædam, quæ omnium ad sese oculos raperet. poterit quidem fieri, ut alios alia magis delectent, ut in picturis:

nemo tamen honestiorem aut liberaliorem effigiem uidisse non inficiabitur : si illa pulchritudinis imago, quæsub oculos cadir, quamuis fluxa, & caduca, naturæ sensu iudicari potest. Quantum uero ad pulchritudinem animi attinet, qua neque morbo corporis amittitur, neque atate deflorescit, neque medicamento ullo corrumpitur, quis non eã in Alphonso cumulatissime insitam fuisse fateatur ? si illam corporis honesti pulchritudinem ad pulchri animi speciem transferamus atque utinam sic eam oratione liceret, atque mente licet, & cogitatione, depingere: iam uideretis patres ipsius liberalitatis fontem, unde omnes laudes emanant, atque magnitudinem animi, necessariam ad firmisimam iustitiæ sui imperii custodiam, negligentis mortem omnem, omnesq; turbidos motus, qui caco impetu rationis arcem oppugnant, acerrime propulsantis, atque hac uirtute duce, ex omnibus periculis non modo incolumis, uerum etiam uictor euasit. Taceo Iulii secundi, Pontificis maximi, iniuriam: taceo Venetorum impetum, & præclarum illum diem, omnium sermone celebratum, cum Hispanas copias ad Rauennam clade memorabili prostrauit. Nam Eluctiorum impetu, cum iam Gallus uictor Insubriam & Liguriam amissifiet; eo depulso, tota in Alphonsum belli moles incubuisset; miles Hispanus & Pontificius aduersus Proastiam in Aemiliam impetum facere tentarent; sola suorum ciuium manu bis rem bene gessit. Quocirca ad polteritatis memoriam pertinere arbitror, extare quod fuerit de uno atque altero bello iudicium omnium. erit enim uictoria ipla teltis, ut holtium tantorum interitus honoris memoriam consecutus sit . Sed quid in recuperanda Mutina, Regio Lepidi, & Herbaria dicam? Tanta enim celeritate res acta est, tanta in uictos clementia, ac liberalita te, ut uirtutes iplæ inter se certare, omnemg; Imperatoru gloriam æqualle uideantur. Quid hic memorem Coruncanii, Catonis, & Aemilii Pauli continentiam? Quid Africani, quid Quinctii, quid alio rum principum mansuetudinem, & in servandis uicis moderationem? Bella uero nunquam ferme, nifi lacessitus iniuria, fumebat, nec arma illis ipsis, à quibus uiolatus fuerat, inferebat, nisi, rebus frustra repetitis, bellum ante, solenni ritu, denunciasset suarum autem externarumý; prouinciarum, quas armis recuperauerat, uel subegerat, patronus fiebat more maiorum, & eorum commodis egregie consulebat, usque adeo ut esset eius uictoria sanis hostibus interdum expetenda, quam mul tis enim uicinis populis, inteltinis seditionibus agitatis, malorum finem attulit; quanta fide socios, & omnes denique, quos femel in fidem receperat, tutatus est. O divinum Principem, ueraq; laudis cupiditate flagrantem: qui cum efset natus ad bene merendum, neque pro amicis, neque pro inimicis pietatis ullum recufauit officium. uidebat enim nihil esse in rebus humanis neque ad salutem generis humani fructuosius, neque ad Dei uirtutem prædicandam illustrius, quam opem ferre laborantibus, & afflictos erigere. Ergo cum nihil clarius in omni natura Dei laudem & gloriam oftendat hominibus, quam illustris piorum hominum laus; & omnis animorum contentio ad munificentiam referenda sit : huiusmodi Principis mor tem, (si mors est, uita breui relicta, ad æternam migrare) quis elt, qui lugendam ullo pacto censeat, quam amare, & nobis ipsis optare debemus? quod enim uir ille Romanorum omnium eloquentissimus olim prodidit, non illa mors, sed uita potius appellanda est eorum, quorum laus emori non potelt: illorum autem terribilis, quorum cum uita omnia extinguuntur. Inuictissimus igitur pater tuus, Illustrissime Princeps, tantarum laudum splendore infignis, fine tuo, ullius ue marore, in pace iam conquiescat : & in illud beatum ac felix animorum concilium abeuntem nemo luctu prosequatur: qui cum in cælum breui momento peruenerit, ex illa sublimi & illustri specula pietatem tuam erga se despiciens, felicitati tuæ secundis-K 2 fimum



simum cursum puppis aureæ uelis, leniter spirantes au ras, & lætis annorum tuorum spatiis gratam, iucundams;
prorogationem à Deo optimo maximo, quod nos quoque simul omnes precamur, impetrabit.

autem externarumq; propinciarum ; questarmis recupera uerat, veldubegerat, patronus nebac mote majorum, & corum commodis egrégic contulebat, úlque adeo ar effer eius uidoria fanis holtibus inter dum experes lan quam mul ris enim utcinis populis, inteltinis feditionibus gliatis; maiorum finem attulits quanta fice focios, de omnes denique, quos femel urtidem receperat cutatus elle O dinimino Prin operar, ueras, laudis cupidirate elagrantem equi cum ela fer names ad bene imercudum ; meque pro amicis i, neque pro inimicis piecatis plum reculaute officiumo indebat enim mini effecia rebus humanis meque ad talurem generis humani fruduofius inequesadiDei miturem pradicandam illustrius, quam opem ferra laborantibus, et alt lietos erigere. Ergo cum nihit clarius in omni namua Dei laudem & gloriam oltendat homimbus, quam illutiris piorum/homiaum laus ; & omnis animorum contentio ad munificentiam referenda fir: huiufmodi Principis mortem, (fi mors eff.) uita breuicrelica, ad atternam migraco) quis elt, qui lugendim ullo pacto censeat, quam amare, & nobis iplis oprare debemus P quod enin uir ille Ro manorum omnium eloquentisimus olimprodidir nodal. la mors, led uita potius appellanda ellectum, quorum laus emori non potelt illorum arrom terribilis, quorum cum vica omnia extinguantur. Inuiculsimus igistir parer ruus, Hustrissime Princeps, tantarum laudum splendore infiguis, fine ituo, uliius ue marore, impace iam conquiefear: & in illud beatum actelix animorum concilium abcuntem nemo luciu profequatur: quicum in calumbreni momento peruenerir , ex illa fublimi & illustri specula pietarem tuam erga fe despiciens, felicitati tuat secundis-

# ORTANTIVO AD PAVLVM III. PONT. MAX. eminas, iuuenes, adoleicemes, uiros, feress profedonol-

V M omnibus in rebus, Pontifex maxime, ini tio dicendi commoueri soleo, & eo uehemen-C tius, quo mihi grauiore causam sentio esse com missam: tum in hoc tuo gratissimo aduentu celebrando ita me multa perturbant, ut quantum mea fides, ardens q; desiderium, & tua dignitas ad dicendum afferunt copiæ, tantum facultatis huiusce rei magnitudo detrahat. Quod tamen in me ferendum crediderim: cum & id tuæ maiestatis reuerentiæ debeatur; & proprium oratoris semper fuerit, uti & Demostheni, aliisq;, summis oratoribus, maximis in rebus euenisse legimus, Quæ enim dicendi facultas, quæ ubertas, quæ copia, quæ denique grauitas est, qua nunc ego me Principi meo, in referenda tantæ Maiestati gratia, satis esfe facturum existimem? Equidem cum in omnes partes animo circumipicio, omniaq; cogitatione peruoluo, nihil fane uideo, unde potius exordium sumam, quam ex universo illo omnium mortalium gaudio, quod ex aduentu tuo constat in animis omnium esse excitatum. id quemadmodum amplissimum est, sic sese mihi, oculisq; meis præter ceteras res, quæ ad dicendum occurrunt, clarissimum ac maxime perspicuum offert. In quo tamen illud mihi est molestum, quod infinita rei ne minimam quidem partem assequi oratione possum. Summæ sunt atque innumeræ tuæ uirtutes Paule, summaitem ex tuo aduentu lætitia, summa quoque Principis mei erga te fides est, atque observantia: summa igitur ad hæc explicanda requiritur eloquentia. qua in me quidem adeo tenuis est, ut adumbrare uix liceat ea, quæ cuperem exprimere. Aggrediar tamen, & imbecillitatem meam humanitatis & prudentiæ tuæ magnitudo subleuabit. Respice queso, beatissime Pontifex, præstantissimum Herculem, Principem nostrum: aspice egregiam prolem, insignemá; huius urbis nobilitatem : intuere

tuere unumquenque suo ordine, & contemplare mares, feminas, iuuenes, adolescentes, uiros, senes: profecto nullum eorum reperies, qui non singularem, ac pene omnium incredibilem uultu iplo ac facie lætitiam præseferat. Arrident medius fidius parietes ipsi: tecta latitia gestiunt; to tag; urbs, tantum uilura triumphum, circumfusa aduo lat. Converte, quæso, paulatim tuos sacratissimos oculos, Pontifex optime. nihil profecto uidebis ex hoc expectatifsimo, & iam diu ab universo hoc populo desiderato aduentu tuo, nisi plenum gaudii, plenum latitia, & hilaritaris; uident enim universi, atque animo contemplantur eiusmodi sibi diem illuxisse, quo uel gratiorem, uel iucundiorem, uel magis gloriosum ne optare quidem potuissent. Nam quæ euenire potest aut Principi meo maior laus. aut toti ciuitati gloria, quam eius antistitis præsentia illustrari, ac decorari, quo neminem unquam fol uiderit potentia, uel dignitate, uel nobilitate maiorem, uirtutum præstantia, & rerum gestarum gloria clariorem ? utinam mihi à summo illo omnium bonorum largitore concesfum esfet tantum ingenii flumen, ac tanta dicendi uis, tantaq; copia, ut, non dicam enarrare, uerum attingere saltem res tuas aliqua ex parte pro dignitate possem. sed uereor ne, si de his ad dicendum ordiar, in medio sermone destituar, uerum Pontificiam maiestatem præteream, cuius dignitas, arque amplitudo tanta est, ut silendum potius existimem, (in eo quidem modestiæ laudem esse positam censeo) quam tenuiter de ea dicendum : cum res diuina potius, quam humana uideatur. Et ut tuæ familiæ splendorem omittam, que, tot iam fæculis, inter nobilissimas, antiquisfimasý; totius Italiædomos quasi alter sol illuxit, ex qua plurimi in rerum diuinarum atque humanarum admini-Itratione tam præstantes extitere, ut ad summam laudem maxima omnium gloria peruenerint . quod hercle naturæ beneficium est uel maximum. quandoquidem si quos uide-, zum jam prolem , infignemes huius urbis nobileratem : înmus claris parentibus ortos, ad fummos dignitatis gradus constat hac sola de causa fuisse eucctos. Scitum est enim illud Themistoclis dictum Seriphio cuidam in iurgio obiicienti, non propria eum uirtute, sed propter patriæ splendorem fuisse à Lacedamoniis singularibus ornatum honoribus . recte quidem , inquit Themistocles . Nec ego sane, si Seriphius essem, tanta uirtutis insignia suissem consecutus: neque tu, si esses Atheniensis, clarus unquam esse potuisses. Quod etiam multis in locis usu uenire potuisse puto . non enim præclarus esse quisquam potest in ciuitate clara, obscuris parentibus; ortus nec, in ciuitate non celebri, clarus, quamuis genere fuerit clarissimus. quanquam nobiles interdum Athenas, Spartam, Carthaginem, atque postremo Romam, omnium ciuitatum, qua unquam fuerunt, nobilissimam, dicimus, propterea quod uiros per multos aluerit, qui confilio rempublicam regere, sapientia conservare, uirtute hostes arcere, imperiiq; fines propagare, et innumeris denique beneficiis patriam obstringere poterant. et merito quidem . nam, si quid in illa ætate extitit præclare gestum, dignumý; memoria sempiterna, id ab hoc potissimum ordine gestum est. quod satis est manifestum, res à maioribus tuis et à te ipso præclarissime gestas memoria repetenti, tum uel maxime, cum in Germania et aliis bellicosis nationibus, ob aliquorum Christiani orbis principum sectas, excitarentur acerbissima odia, atque turbulentissimæ seditiones, ita ut in optimi cuiusque fortunas irrumperent : tua tamen prouidentia factum est, ut tanta hæresis, tamá, mala institucio, ab illo naturæsensu ducta, superstitiones omnes atq; immanitates profligarentur, atque extinguerentur. hoc ita his tantis in rebus es afsecutus, ut, cum gloriæ causa nihil facias, incredibili tamen apud omnes populos gloria circuntluas. O singularem sapientiam: inueteratum iam tot annis errorem tu Pontifex sustulisti: inueteratam, inquam, tot principum clarissimorumq; uirorum caliginem, exortam in ecclesia Dei, abstersisti:

#### OARTANTIIVOO

stersitti, & iam omnia pestifero anhelitu maculantem uipe ram cohibuisti; dissidentes Reges, et iampridem inter se ar mis decertantibus, ad concordiam perduxisti: dissensio nes, bella, tot Principum, populorum, potentissimarums; nationum in quietem, pacem, tranquillitatemá; conuertisti. & ut ad recentiora ueniamus, qua prudentia, qua bonitate omnes eas difficultates, quæ hactenus inter sacrosanctam sedem & Estenses intercesserant, non solum deleuisti, sed Hippolytum etiam in Cardinalium collegium cooptasti? Ita tu Estensis familiæ immortalis fautor, tu bonorum omnium, tu dignitatis conferuator, aureaq; pacis auctor, Herculem ipsum, Principem meum, tibi semper deditissimum, obsequentissimumq;, proprio tui ipsius teltimonio ornalti, maiorum dignitati restituisti: florentissimas urbes, oppida, sibi hæreditario iure debita, confirmasti. sic tua authoritate concitatos olim fluctus pacasti: optatissimam cælo serenitate induxisti; adeo ut res omnes Principis mei, populiq; Ferrariensis in felicissimo portu sub tuo numine conquiescant. An poterit, Pontifex maxime, præclarum aliquod facinus huic tuo præclarissimo compara ri? ueteres quidem felicitatem Augusti, bonitatem Traiani precabantur: sed erit aliquando tempus, quo posteri, res tuas memoriæ proditas legentes, Paulum III. nuncupabunt, teq; omni laude optatum reposcent, felicitatem tuam, bonitatem, animi magnitudinem, omnium rerum intelligentiam, & omnium eorum, quæ in summo antistite, in lummo imperatore deliderantur. Possem equidem hoc in loco infinita, omni fane laudis genere dignifsima, commemorare, presertim uero illud, cum, dimissis undique nunciis, atque oratoribus, ut Principes potentissimos, perfidia hominum distractos, rursus in pristinam concordiam reuocares, re ex uoto non succedente, ipsemet durum sane, ac perdifficile iter suscipere uoluisti, neque te ætas ingrauescens, neque difficilis nauigatio absterruit, quo minus, superatis omnibus difficultatibus, publicæ salutis causa ad Varum

Varum usque penetraris, Principes maximos, qui de imperio, de summa rerum dimicabant, ad pacem traduxeris. Neque uero me latet, quanta cum gloria adueríus rebelles bella gesseris; quot, qualesq; triumphos merueris; quot oppida, ciuitates in ditionem Ecclesia redegeris: quarum uictoriarum non inferiorem memoriam tibi comparatti, quam Abrahamus, Gedeon, Dauid, aliig; fanctissimi uiri meruere. Et cum, tanta semper cum fide, integritate, benignitate, clementia, neminem non receperis; accidit, ut merito te omnes, uelut diuinum quendam hominem, uel potius mundanum quendam deum, diligant, obseruent, colant, uenerentur. Quibus ex rebus factum est, ut omnes, qui aut re, aut spe denique sunt boni, omnem dignitatem, studium, & iudicium non modo commissum ab hominibus, uerum etiam à Deo commendatum tibi esse arbitrentur. Posthabitis igitur his rebus omnibus, quæ longe ampliorem dicendi campum postulare uidentur, ut quæ uires humanas excedant, ad gratulationem tantummodo, gratiarumq; actionem orationem convertam, quanquam et hoc superuacaneum, facratissime Pontifex, existimo: quandoquidem tanta lætitia Hercules Princeps meus perfruitur, eiusq; uxor, liberi, fratres, ac universus populus tantis gaudiis exultant, tanta in uoluptate uersantur, ut ipsi eam, etiam me tacente, suis uultibus, superciliis, oculis satis signisicare, & pro singulari decore, atque ornamento, quod sibi, & huic ciuitati sacratissimæ Maiestatis tuæ præsentia hodi erno die allatum sentiunt, gratias agere uideantur. tibiq; in primis Hercules Dux, Principes meus, tot ornamentis, tot meritis, tot beneficiis deuinctus ad pedes tuos supplex procumbit: & nos eius nomine procumbimus, non quan tas poslumus aut animo, aut oratione consequi, gratias habentes Maiestati tuæ, sed quantas neque animus capit, neque oratio exequi potest: illumq; tibi obedientissimum, & obsequentissimum pollicemur: tibi hanc ciuitatem, tibi to-

#### O R A T I O

tum populum, fortunas omnes, liberos offerimus. quibus omnibus tuo iure, in omnia pacis & belli munia, pro tuo arbitrio, tuaq; uoluntate uti potes. nam, cum is sit Illustrissimi Principis mei erga tuam sanctitatem animus, ut sua omnia tuæ Beatitudini communia faciat; quis dubitat, hanc etiam ciuitatem ad omne sanctitatis tuæ imperiu esse promptissimam? teq; non secus Herculi Principi subditis populis imperare posse, quam propriis? utinam utinam Ferrariensium animi tam facile oculis cerni possent, quam cogitatione comprehendi. neminem profecto in tanto nobilifsimorum hominum cœtu uideres, qui non libenti animo, si ita res ferret, pro tua dignitate, pro gloria sanctissimi nominis tui, res suas omnes, fortunas, uxores, liberos, uitam denique ipsam profundere paratior instructiorq; ueniret. hæc enim semper fuit Ferrariensium uetus consuetudo, hoc Estensis familiæ institutum, ut sacrosanctæ Romanæ sedi & omnia deberent, & omnia semper cumulatissime persoluerent . quid referam illius Aldrouandini insigne facinus? qui, cum Acclinus, atq; Federicus Imperator, atrocissimi Pontificiæsedis hostes, Ecclesiam uastarent, neq; esset unde aduersus crudelissimos tyrannos subueniretur, filium carissimum Florentinis pro ingenti pecunia obsidem dedit. Hinc magno exercitu collecto, tanquam præsidio diuino munitum, alterum, atque alterum hostem repressit. didicerat enim è sacris literis, esse quosdam cælestes exercitus, qui pioru hominum salutem tueantur, & ab illis, ubi opus est, omnem impetum atque furorem hostium propulsent. Hoc sane præsidio uallatos se esse senserunt Iacob atque Helisæus, cum castra Dei se conspexisse testati sunt. Conferant nunc, qui uolunt, Hermocratis factum, dum florentissi mas Atheniensium opes attriuit, & patriam ab obsidione liberauit; & illud Dionis, qui tyranni iugum à ceruice patriæ depulit. conferant Camillum, Rutilium, Metellum, Curtium, Scipionem, Catonem, Paulum, Torquatum, & omnes

& omnes illos, qui pro patriæ pro parentum falute sum mam admirationem excitarunt, quiq; in Christiana legeinstituti sunt, & ante legem, magnitudine animi, singulari clementia, & reliquis uirtutibus Christi disciplinam egre gie præstiterunt: quales fuere Iacob, qui Christum in scalis maximum summa religione ueneratus est: & Isaac, qui, ut hostia, à Deo consecratus, Christi supplicium adumbrauit: atq; Abrahamus, qui Christi diem uidit, & ex eius aspedu tanta fuit uoluptate perfusus, ut omnia mortis pericula floccipenderet. Conferant & uitam Samuelis, resg; ab Ezechia, & à Iosia gestas. conferant denig; Mauritios, Sebastianos, Catharinas, Agathas, Gordianos, Cornelios, Cyprianos, Laurentios, Stephanos, Paulos, & reliquos eiusdem ordinis sanctissimos homines, etenim, Pater beatissime, si uiri isti sortissimi & religiosissimi, bene meriti de patria, de parentibus, de Christi disciplina, gloriosissimi funt habiti: quanto magis Estenses, qui non solum religionem Christianam dignitatemá; Pontificia egregie sustinuerunt, & pro illius salute & beneficio semper elaborauerunt, sed Romanum imperium ab innumeris calamitatibus aliquando oppressum subleuarunt, & in pristinum dignitatis splendorem restituerunt. Reliquum est, Pontifex omnium maxime, ut omni, qua possumus, observantia precemur, & obsecremus, per eam mansuetudinem, benignitatem, perq; ceteras animi uirtutes, quæ tibi diuinitus datæ sunt, per uitam honestissime, sanctissimeg; actam, cuius memoria haud ulla unquam temporis antiquitas, uel ulla unquam obliuio delere poterit, ut Herculem Principem meum, eiusq; sobolem illustrissimam, tibi addictissimos, atque urbem universam respicere, & ad eam interdum tuos san ctissimos oculos convertere velis; Estensiumý; dignitatem, atque amplitudinem commendatam habeas. ita Dii L 2 tibi

tibi propitii sint: ita te selicem & sortunatum saciant: ita tibi omnia ex animi tui sententia prospera ad immortali-tatem procedant.

ur hoftingil Deomockskupen & Luft fupplichen adendral urenage Abrahaumuselistiskus liene utlingskes erenast

about tochias 26 il deisage lassa conferant elenique Maureina. Selectiones Carbandas, Agarbas y Cordinais, Concepcas

unifilent dedinis funtilismos homines Verenius, stares benansmoble armin formsimiet voligionismubeae quanti de

functioning quone magis Etchesy qui don folum seligio-

quando oppressum sublevaente, de in pristinum dienisaes

maxima, un omni, qua poffuenti obleruseria precemur

perqui cereras animi mirintes, quartibi diginitas dara funa

rishaud ulla unquam temporis antiquitas, qel ulla unquam oblivio delere poterit), ut the culerii. Principem tueum, ciusqi fobolem illuftusimam, tibi addicificimas, atque urbem universam respicere, di ad earl investium tuosfan difsimos, oculos coupertere uelis arbitentiamquadignita tem, atque amplitudinem countradentimohabeas ai tankii tem, atque amplitudinem countradentimohabeas ai tankii

## AD IVLIVM III. PONTIFICEM MAX.

ORATIO

v M animaduerto, Beatissime Pontifex, me ad sanctissimos pedes tuos constitutum, qui C unus inter omnes omnium generum mortales illius æterni numinis uim & potestatem geris, audiente hoc fanctissimo Senatu ora turum, ad quem illustrissima totius mundi sidera, atque omnis doctrina, & religio diuinitus conuenerunt: equidem tantam rei magnitudinem animo complectens, unde ini tium sumam, quo modo satisfaciam Herculis, Ferrarienfium Principis, dignitati in hoc munere publice mihi man dato, non facile dispicio. quibus enim uerbis te, maximu & unicum Christianorum Principem, te Regu Regem, atq; in terris Deum uenerer? aut quo genere orationis praclaris iltis eruditissimorum uirorum iudiciis, cum me ingenio & eloquentia longe imparem esse sentiam, satisfaciam? quis enim tanta ingenii præstantia, aut tam admirabili dicendi facultate præditus est, ut de Christiano imperio & religione, tum de hoc Pontifice, omnium optimo, maximo, difserere pro dignitate ualeat? etenim, si eloquentissimorum hominum uires, cum id suscipiunt, ut humanæ uirtutis laudes extollant, atque exornent, rei magnitudine sæpe obruuntur: quodnam erit orationis genus tam potens, ac magnificum, quo possit quisquam dicendo partem aliquam tantæ dignitatis explicare? quare tacendum potius exiltimarem, tamá; amplam, & illustrem provinciam nulli aggrediendam omnino iudicarem, nisi tua admirabilis & in credibilis clementia undique iam collaplas ingenii mei uires, & succumbentes humeros mirabiliter subleuaret, teq;, ut iis omnibus, qui integra mente, certisq; sentibus ad Apostolorum cultum, religionemá;, & sanctimoniam à uitæ prauitate conuersi sunt, ita mihi in hoc officio meo persoluendo facilem ad dicendum aditum patefacturum sponderet. Dux res sunt, Beatissime Pater, que potissimum Herculem

gularis,

Herculem Estensem, Ferrariensium Principem, adduxerunt, ut me sue nomine ad tuos pedes sanctissimos exosculandos mitteret: una, ut tibi, & huic sanctæ sedi se clientem obedientissimum, & addictissimum declararet, paratissimumq; pro tua salute, tuaq; dignitate tuenda, non solum quodcunque sub tuo patrocinio possidet, sed quicquid liberioris in se extat imperii, uitamá; ipsam, si opus fuerit, exponere: altera, ut de tua summi Pontificatus accessio ne tibi suo nomine uehementer gratularer: eoq; magis, quod audierit, ab hoc uniuerso Apostolico Senatu te una omnium uoce, & absque ulla disceptatione Dominici gregis Paltorem declaratum esse nec mirum, ea enim erant admirabilis tuæ probitatis exempla, tanta incorruptæ uitæ integritas, ceterarumq, uirtutum merita, ut ad hunc eminentissimum locum poteltatemý; supremam iure optimo haud alius præter te per omnes honorum gradus erigi efferriq; potuerit. quis enim dignior in hoc altissimo dignitatis gradu, & in huius terrarum orbis imperio poterat collocari, quam ille, quem in terris à primis annis cæleîtem potius, quam humanam uitam semper egisse constat? qui pro Christiana religione per innumeros casus, per uaria itinera, per diuersas prouincias, maximam æratis partem in summis laboribus, in omni rerum difficultate contriuit? qui omnes artium disciplinas, omnes naturalium rerum causas, omnem reipublicæ gerendæ prudentiam ita percepit, atque tenuit, ut omnes quacunque ratione non satis crederent inesse tibi caleste quoddam, arque diuinum, quo non solum terrestria perscrutatus sis, sed diuina. ceterarum enim tuarum uirtutum tanta est multitudo, tantus numerus, ut ex tam magna copia haud minus sit negocii, eas, quam cali lidera enumerare. sed hac presertim, quæ ceteris etiam Principibus propria esse debent, mansuetudo &, humanitas, tanto in te maiora sunt, quanto ceteros dignitate præcellis. His accedit tua illa admirabilis omnibus in rebus animi magnitudo, modestia, singularis,

gularis, benignitas summa, præcipua quædam uitæ ac morum integritas, & quæ in omni sapiente sunt pulcherrima, prudentia scilicet in respondendo, in audiendo facilitas, in deliberando grauitas, in conficiendo maturitas, in agendo, gubernandoq; æquitas inaudita. Nam quid ego de liberalitate dicam? cum præter omnia ferme uiuendi præcepta, qua à summo illo doctore nobis tradita sunt, te ad misericordia atque beneficentia rationem constet in primis animum tuum semper direxisse. nec enim quicquam in terris fieri potest, quod Deo sit acceptius, aut quo magis ad illius similitudinem accedamus, quam ferre opem miseris, præbere refugium afflictis, tribuere misericordiam perculsis, beneficiis iuuare omnes. nullum sane est ad omnes morbos animi depellendos præsentius remedium, nulla præstantior medicina, nulla certior in cælum uia, nulla expeditor. ita singulæ partes suerunt tibi collustratæ lumine singulari, & ita inter se congruentes, ut uix ulla maior conuenientia possit excogitari. nullus enim unquam error tibi in mente fuit, nullus motus in fensu, qui rationis imperium detre-Aare posset: sed inest in te calestis illius aquitatis, qua animum ad omnem sanctitatem instruit, fidissima custodia: in está; firma & stabilis uirtutis constantia: inest excellens honettatis decus, & pulchritudo: uoluntatem uero, neque necessitate deuinctam, neque causæ alligatam, neque ulla perturbatione impeditam semper habuisti. Omnibus denique uirtutibus adeo præditus, adeo ornatus es, ut non te mortalem, sed plane diuinum omnes arbitrentur. Omitto rerum gerendarum intelligentiam, & cognitionem, atque administrationem singularem eorum omnium difficillimorum munerum, quæ grauiter, constanter, felicissimeq; obii-Iti. Prætereo quanto cum studio, labore, diligentia insudaueris, atque inuigilaueris, ut infidelissimos quosdam ad sancham fidem, ac uerum immortalis Dei cultum traduceres, quosdam alios confirmares: quos profecto nihil aliud, quam immensæ sapientiæ tuæ uis convertere potuisset : ut iam mirum

mirum non sit, id quod homines doctissimi sictis fabulis memoriæ prodiderunt, Orphei cantu syluas, ferasq; omnes unum in locum confluxisse, uoluptate illa eximia commotas. sic etiam traditur Amphiona cantus suauitate lapides impulisse quò uellet, unde uellet deduxisse. hoc opere The seus, qui primus Athenienses per pagos dispersos in unum lo cum compulit, & legibus ac institutis deuinxit, immortalem gloriam est consequutus. quo significatur, homines illos agreltes atque feros, qui uel ingenii tarditate, uel im manitate morum, lapidum atque ferarum similes essent, paucorum ingenio fuisse moribus humanis, & ciuilibus institutos: sic tu quoque tua dicendi copia, grauitate, & sapientia infideles illos, & à nostris legibus sanctissimisq; institutis abhorrentes, ad colendam Christianorum sidem, & immortalis Dei cultu pellexisti: qui prius habebant peruersas de Pontificatu, deq; Deo ipso opiniones iniquas, multisq; erroribus inquinatas, & mentes teterrima caligine obcæcatas. Neque uero timeo, summum illum patrem, atque rerum dominum, adeo scelere irritatum humano este, ut non longe maiorem misericordiam adhibiturus sit, ut tuis scilicet tum ante acta uita, tum prasentibus exemplis, tuis adhortationibus omnes barbarænationes ad Apostolatus sanctissimi ueram religionem perducantur. O singularem diuina beneficentia magnitudinem, o immensam diuino rum beneficiorum copiam, & incredibilem munerum largitatem. Hoc illud fuit, quod multis ante seculis à uiris diuino numine afflatis prædictum erat: Fluent ad te omnes gentes, & ibunt populi multi, & dicent, uenite ascendamus ad Montem Domini, & ad domum Dei Iacob, & docebit nos uias suas, ut ambulemus in semitis eius. Cum ista igitur omnia in intimis istorum sensibus hominum defixeris, eosq; ad spem gloriæ immortalis erexeris, studioq; diuinitatis tot populos inflammaueris, cui dubium amplius esfe poterit, quin iam non uirtutis imago, sed solida ueras; tua uirtutis splendor homines, talsa specie rerum humanarum errantes.

errantes, aut perniciosis opinionibus deceptos, ad ueram uiam salutis attracturus sit?nec eo animo, ut aliquod humanum præmium tibi proponeres, sed, cum alta mente præditus sis in omnibus rebus, quæ abs te singulari prudentia & incredibili uirtute efficiuntur, siue ad pacis ornamenta, siue ad belli gerendi rationem pertineant, ostendis facilli me te humana neglexisse, & diuina tantum studio ardentissimo contueri. non immerito igitur te optimus quisque diligit, omnis nobilitas intuetur, omnis Italia laude atque prædicatione certatim concelebrare studet: quandoquidem non uulgari Dei optimi maximi dono atque munere, hæc totius orbis principalis sedes tibi commendata est; multis atque præstantissimis, quæ in te sunt, uirtutum ornamentis affecta, non tale quid postulantibus amicis, non patriæ petenti, non diuitiarum affluentia, non populari gratia, sed uirtute & sapientia, quibus Romana sedes indigere maxime uidebatur. in hoc quoque, Patres, Romanoru prudentiam imitati estis, qui Scipionem bis consulem effecere, tametsi consulatum neque peteret, neque ambiret. Verum & id tibi accidisse puto, quod Marco Catoni, qui quo minus ipse gloriam, eo magis ipsum gloria sequebatur. sic enim, mortuo Romulo, Numa Pompilius Sabinus è Curibus paruis, & humili loco, ad Romanæ urbis imperium euectus est, quòd iustitia insignis, & sanctitate admirabilis, sublatis sinitimorum odiis, plurimum ad Deorum cultu contulerat & religionem. qui quidem Romanam non multo post ita di gnitatem auxit atque ampliauit, ut paulatim omnium gentium principatum obtinuerit. Ac tu quoque is es, Beatissime Pater, in quo tota Italia suæ incolumitatis spem reposuille gaudet: speramus te munus iltud suscepille, & susceptum ita gerere, ut non solum religionem ipsam, si qua in parte labat, sis erecturus, restituturus, exornaturus, uerum barbaros omnes, Christiani nominis hostes, omnino profligaturus, atque omnem barbariam, quæ tantum numero atque robore corporis confisa etiam de universo nomine Christiano

Christiano delendo cogitat, non solum inquam longe ab Italiæ finibus expulsurus, sed ita totam Europam, Asiam, ipsam quoque Africam illuminaturus, ut Christi monimenta atque ueltigia, terris illis ad infignem diuini beneficii memoriam impressa, undique uenerari tuto possint. Pari enim religionis ardore multis post ætatibus, multos principes Italos atque Gallos duce Gothifredo, uiro fingulari, animi uirtute & Christiana pietate florentissimo, expulsis Turcis, atq; Saracenis, Ciliciam, & Syriam, omnemý; illam terrarum partem armis recepisse, & Hierosoly mam (cuius liberandæ studio immensos labores suscepe rant) recuperasse traditur. Hac enim mente ante hos etiam præditus fuit diuinus ille Moses, quem sacræ literæ perhibent fuisse inter omnes mortales mitissimum, qui tamen & hostiu copias, religione sacra ductus, singulari uirtute com pressit. Talis fuit etiam Dauid, quem unum diuina oracula laude mansuetudinis unice commendarunt. neg; enim libet exemplis omnia confirmare, qui pietatis intuitu, multarum gentium regna à barbarorum manu liberarunt, atq; omnia præclara facinora pro Christi nomine susceperunt; cum ea omnia à te eo facilius effici poterunt, quanto maior & illustrior in te uirtus & dignitas elucet. itaque uis & ratio Pontificiæ dignitatis, quæ à diuina illa æternitatis præ stantia ortum & augmentum cepit, sumum deinceps imperium consequuta est. quod sane non fabulis, & prophanis exemplis, sed sacrarum litterarum testimonio multis in locis confirmatur. constituit enim Dominus æternæ sapientiæ consilio Pontificem super omnes gentes, & super omnia re gna, ut radices ueteres, si quæ malæ sunt, minusue frugiferæ, euellat penitus, nouas autem reponat multo meliores, uniuerliq; gregis summa prouidentia curam omnem suscipiat, uehementerá; de humano genere solicitus sit. Hæc enim nobis omnibus proposita lex in illa diuinitate euangelica per Christum, uitæ immortalis fontem, omniumý; rerum principium, dum Petrum in mare uocauerit, folig; ei

legem ac potestatem alligandi, atque soluendi sub illius im mensa sapientia concesserit : Superq; omnes principatus principem constituerit, ut diuinæ rei uices ac potestatem inter homines possideret, ac administraret. Cum in hac igitur sacratissima sede summaq; potentia sis constitutus, ut ex tam excello loco supremi rectoris instar clauum teneas, mortalium in hoc mundo gubernacula sapienter & libere tractes, hoc est perfectam rationem nulla ex parte suo numini repugnantem, quam summam legem appellarunt; pro pterea te omnes, uti in terris Domini nostri locumtenen tein, magistrum ac ducem universalis Ecclesia agnoscere ac intueri debemus, te doctorem salutaris uitæ, Christianæ religionis monarcham, Apostolicæ auctoritatis uerum heredem, Principum Principem, Regum Regem, Empyrei cæli ianitorem, culparum omnium errorumq; inter homines expiatorem simul & iudicem. tibi enim oues credi tæ sunt, pro quarum salute optimus ille Pastor durissimam crucis mortem subire non recusauit, quin etiam libenter appetiit. Merito igitur omnes Principes, & Reges, ipsaq; Imperatoria maiestas, cuius munus semper fuit regna & imperia aliis elargiri, qua gentilibus quonda cum Diis aqualis existimabatur; tuæ Pontificali subditur auctoritati. Con ferat autem nunc qui voletillud imperiorum genus, quod fuit, aut Græcis, aut Romanis, ad amplifsimam hanc tuam Pontifex Beatissime dignitatem. iam uidebit quanta sit quasi rerum dissimillimarum differentia. Nam uetera imperia humano studio & exercitatione quæssta, mortalium corporum curæ innituntur: tua uero dignitas, dinina procul dubio benignitate concessa, habet firmissimam animarum nostrarum tutelam ab omnium bonorum datore elargitam. illa, inquam, temporalem gloriam breui interituram intuetur, tua ueronihil, nisi quod immortale & divinu, spectar, illa denique fluxis opibus intenta, infirma spe atq; animo de gloria tantum mundana cogitat. hæc autem tua, spretis diuitiis, ad immortalitatis certifsimæ gloriæ fructum nos per-M 2 ducit

ducit, atque uerissimo lumine sanctitatis illustrata, ad uerum atq; sempiternum Deum inflammat: cuius principiu cum ad Deum solum referat, inuidiam nouitatis non est quod reformidet: quinimmo, antequam Dominus noster Iesus Christus in terris oriretur, uersata est inter homines Pontificia dignitas, quam Christus optimus maximus ita auxit, & ampliauit, ut diuinarum etiam rerum ornamentum haud infimum constituerit. Quo fit, Beatissime Pater, ut mihi pulcherrimum clarissimumq; omnium hodiernum hunc diem illuxisse sentiam, cum in hoc ipso mihi diuini tus datum sit tantum & tam præsens numen intueri, colere, & saltem pura mente ac uera fide venerari. Equidem, Beatissime Pater, quoties inter hos augustissimos, planeq; calestibus similes adstantium ordines in hac omnium maxime solenni sede Apostolica te collatum inspicio, nihil aliud profecto quam supernam illam in terris maiestatem uideor admirari. Sed uideo tandem, me, Pontifex Beatissime, iuuenili quadam audacia præcipitem eum cursum iniisse, que tenere ulla ratione uix quisquam potest. sum enim tanqua in mare profundum & immensum in earum rerum explicationem ingressus, quarum altitudine omnis humana dicen di ratio atque facultas obrui facile posset. Quid autem dico humanam ? Cælites (me Hercule )ipsi, quorum est summa uis, infinita potestas, uix illo genere orationis, cælesti, atque diuino, de tantis rebus pro dignitate disserere potuissent. tantum abest ut lingua mortalis, impuris sermonibus inquinata, dignitatem tantam complecti oratione queat. incutiunt hac omnia mentibus admirationem, opprimunt magnitudine sua cogitationes humanas, linguam timidam & hæsitantem reddunt. Sed iam hæc, quæ pro sua dignitate persequi esset infinitum, omnino prætermittam, ut ad institutum, cur ad sanctissimos pedes tuos me receperim, gradum facere possim. Cum Estensis Familia, quæ uel Ferrariensi, Comaclensi, Flaminiæq, ditionibus longo iam ante tempore præelt, huius

sedis semper obsequentissima fuerit, maiorum suorum uestigia Hercules persequutus, te uerum patronum, te primarium suum Principem agnoscit, atque omne obsequium, omne officii genus, omne munus sidelitatis tibi & huic sanctæ sedi Apostolicæ præstat, teg; cælestis uitæ ianitorem summa, quoad uixerit, observantia prosequuturum, & pro tuæ sanctitatis felicissimo statu, nullum periculi, nullum laboris aut difficultatis genus recusaturu pollicetur. sperans se inter ceteros sedis Apostolica clientes quietisimum statum sub felicissimo hoc tuo imperio, &, ut rectius dicam, aureum seculum assequuturum. nihil enim à te uide mus nisi sanctum, singulari iustitia maximaq; animi moderatione, agi, institui, disponi. Hinc lætatur & exultat Chri-Itiana relpublica, & præter ceteras urbes Ferraria undique lætitia, & plausu triumphat: uiæ & uici omnes gaudio cumulantur, quid referam dies festos accepto tuæ creationis nuncio institutos? quid sacerdotum per urbem compositos comitante universo populo triumphos? Quid cam panarum tinnitus? quid musicorum instrumentorum suauissimos sonitus? quid tubarum clangores? Quid tormentorum immensos reboatus? quid creberrimorum ignium ante omnes ædes in compitis, in plateis, per totam urbem legitimos lætissimos q; splendores ? quid portarum urbanarum, quid ianuarum priuatarum cum tuis insignibus exornationes? quid denique multorum carcere detentorum relaxationes? quid memorem infinitas uoces, iuuenumq; senum's; nocte dies; clamantium io triumphe, io triumphe? crediderim sane ipsum quoque Regem Eridanum latum caput ab undis extulisse. quid in omnibus templis laudationes? gratiarum actiones utriusque sexus Deum laudantis, qui tali optatissimo munere Ferrariam donarit, qui te Principem tantæ benignitatis ac clementiæ constituerit: quem omnes clamant, omnes fore credunt, qui pacem in primis ac concordiam inter Principes conseruet : qui tandem seculis nostris desideratam illam, nec antea speratam felicitatem

felicitatem præstet. O ergo felicem tanto alumno Etruriam. o fortunatam Italiam. o tanto antistite felicissimum orbem terrarum. o nos beatos, quibus te Pontifice maximo contigit & uiuere, & abs te gubernari. Reliquum est Pontificum maxime, ut quando in uno te tot bona sita sunt, & te uno pendet salus orbis universi, tuæ incolumitati consulas, quæ non solum tua est, sed ipsius Herculis, Principis mei, immo totius Italiæ: felicitateq; ista tua pontificia, & dignitate, qua proxime ad Deum immortalem accedis, cum æternitate frui possis. te enim saluo, salua sunt omnia, salua inquam Italia, salua religio, sides integra, integri omnium animi; omnia denique fausta, omnia pulchra, omnia fortunata, selicitatis & gloria plena permanebunt: tecum uigebunt illa, quæ decus ac dignitatem, quæ hominum generi quietem, otiumq; pariunt . tecum florebit uirtus, & honeltas tecum erimus, conditione uitæ mortales, statu rerum, omniq; affluentia diuini. quæ cum uideas, conserva nos in te iplo, quando tibi, ut conservare ac tueri nos unus posses, summus Deus pro sua erga nos benignitate concelsit. torum immensos reboatos regulderes

ante omnes celes in compitis, ju plateis, per totani dir

leaum's notice died; clamanium io minimple; io mum

cum caput abundis extulifice quid in omnibus remolis lan-

te Peincipem cante benignmanis aciclementia confliction:

primis ac concordiam inter Principes contenues i qui taudem leculis nollris, defideratam illant, puce onten speratam

# AD FRANCISCVM VENERIVM VENETORVM PRINCIPEM.

OR IN TO A RECO

V M nuper iucundissimus, & idem optatissimus ad Herculem, Ferrariensium Principe, C nuncius attulisset, Francisce Princeps amplissime, te certantibus studiis, & mirabili horum procerum consensu; quorum est, Adriatici sinus optimum nauarchum, rectoremq; deligere; ad summum principatus faltigium delectum fuisse, commissas q; tibi huius urbis habenas: tanta statim lætitia affectus est, ut non solum Princeps meus ipse, uerum & ipsi quodam modo Ferrariensium parietes, ipsa urbis Ferrariæ mœnia, lætitia perfundi, & uoluptate incredibili cum Venetis ipsis gestire uiderentur. Sed, cum ad explicandam tanti gaudii ma gnitudinem, & ad laudes tuas celebrandas nulla mihi fatis apta suppetere possit oratio; magna me tenet admiratio, cur Hercules, Princeps meus, me, hominem pusilli ingenii, cuius eloquentia, dicendiá; exercitatio prope nulla est, ut minime cum hoc nouo & inusitato dicendi genere conueniat, quod summos oratores ac ueteranos perturbare consueuit, subleuandum non censuerit. nam quis orator tam sui compos, tam memor, tamý; tranquilla, ac compositæ mentis fuerit, qui coram Venetorum Principe, in throno tantæ maiestatis sedente, in tam florenti, splendidissimos; excellentissimoru procerum senatu, quos mihi uidere uideor tot Curios, Catones, Torquatos, tanto muneri satis constanter, satisq; digne sit facturus?non ignoro quid hic locus, quid hæc concio, quid tanta dignitas poltulet: & in hoc munere obeundo quot summos oratores, & philosophos, qui summam in dicendo gloriam afsecuti sunt, suscepti laboris aliquando pœnituerit. quo fit ut tota mente hælitem, totog; pectore contremiscam, ueritus, ne, dum Herculis mei Principis mandata exequor, minus amplitudini tux, minus huius augusti, & amplissimi

loci dignitati, minus etiam ipsi meo Principi satisfaciam. sed cum incredibilem mansuetudinem tuam, innatamá; humanitatem considero, qua ceteros mortales facile antecellis, quamq; in me ipso iam paucis ab hine diebus expertus sum, & qua humiles etiam homines, pro tua benignitate ac naturali facilitate, aquo animo semper audire consueuisti, recipio animum, uiresq; semisopitas excito: ut Xenophon ille Socraticus: qui cum Agesilaum, Lacedæmoniorum regem, domi forisq; præclarissimum pro dignitate laudare satis commode non posset, quòd res illius non ita essent obscuræ, non ita dubiæ, ut testimonium desiderarent; nihilo tamen secius id sibi muneris suscipiendum existimauit. cuius nos exemplo auctoritateq; confirmati, nullo timore cymbam noltram ingenti huic pelago credemus, uelaq; uentis dabimus ferenda, cum ea spe, ut aliquando in portu inuehamur. Multæ fuerunt causæ, Serenissime Princeps, cur Hercules, Ferrariensium Princeps, tantopere sit lætatus: hæ tamen præcipuæ uisæ sunt, prima illa, & omnium potissima, id quod Venetæ urbis uiri præstantes pariter iudicarunt, neminem alium hac tempestate Venetorum Principem éligi potuisse, cui huius reipublica gubernaculum, ipsiusq; maris Adriatici, melius ac tutius crederetur, quam tibi; in quo fulgent prudentia, iustitia, religio, fides, pietas, fortitudo, animi magnitudo, aquitas, sum maq; rerum omnium experientia, liberalitas, clementia, & omne deniq; uirtutum genus, quas cuiusque honeltus animus desiderare potest, à quo nihil, niss sanctum, summaq; animi moderatione actum, dispositum ue dici potest: quæ quidem ad huius culminis sedem uiam tibi parauere, ad felicitatem aditum tibi struxere. ad hunc gradum, quouis patriæ tuæ sublimiorem, & augustiorem, Francisce Princeps amplissime, diuino quippe beneficio, & munere potius, quam humano es prouectus consilio: ut scilicet tam grandem nauim in hoc etiam tam uasto mari regeres, Venetorumý; imperium conseruares, erigeres, exornares,

tuxq; prudentix ceteros Italix populos ab omni ui barbarica protegeres; dissidentesq; inter se Reges, ac Principes, auctoritate tua componeres, prudentiaq; tua, qua omnes uincis, ad concordiam pacemá; redigeres: ut, te Principe amplissimo, uniuersa Italia in te sperans, tranquilla, ac pacata regeretur, atatisq; nostra quietissimum statum, aureumq; seculum transigeremus. quod præsagire iam diu uisus est, sancta & immortalis memoria Leonardus Lauretanus, auus tuus maternus, olim Princeps doctissimus, sapientissimus, & acerrimus hominum æstimator, cuius res gestas, & benefacta nulla dies unquam obscurabit, nulla delebit obliuio. Hic inquam Leonardus hæc præsagire uisus est, cum te in Senatu penes se ab eius sorore institui curasset, teq; paruulum Principem, ueluti eius successorem, uocitaret. Præuiderat profecto Princeps ille iam futuros tuos in negotiis labores, in periculis fortitudinem, in agendo industriam, in conficiendo celeritatem, in prouidendo confilium. Præuiderat & auia tua materna, cum in discessu suo ab aula hac regia ob funus ipsius Lauretani Principis, pileum cornug; Regium seruasset, eo probe augurio, ut eo in posterum utereris. cuius prouidæ uetulæ oraculum processu temporis in animos omnium lætitiam ingentem iniecit, ut te postmodum omnes ciues, uix dum Senatorum alcriptum numero, pro eorum Principe haberent offerua rentq;, sentientes præter cetera, iampridem ex Veneriorum familia, quæ tot iam seculis, inter nobilissimas, antiquissimas huius urbis domos quasi sol semper illuxit, alios uiros clarissimos, atque omni laudum genere ornatisimos fuisse: & inter alios ad Principatum euectum Antonium Venerium, in quo tantus suit sanctitatis, doctrina, uirtutumq; omnium cumulus, ac splendor, ut ea hic illibata, potiusq; prætermittenda censeam: quum sit cælum undique, & undique Pontus, & uastum maris aquor arandum. quod cymba mea, exiguis lacubus ludere folita, tantam rerum magnitudinem & quasi fluctus intuens, aggredi

gredi pertimescat, cum nec ualeam illius merita uerbis adæquare. Merito ergo in illa tua Romana legatione Paulus Pontifex maximus, non solum auspicato, sed ipse etiam augur optimus te conseruatorem, ornatorem, illustratorem, amplificatorem, patriæý; Principem iamdudum salutauit, atque observauit. quis igitur non credat te à superis ad hunc summi Principatus apicem de industria, ut ita dixerim, reservatum? Altera deinde immensæ lætitiæ causa & uera, & honestissima fuit, singularis in te ipsum ardentissimus mei Principis amor, cum ob ueterem amicitiam, quam tu non solum mutua beneuolentia promeritus es, ue rum innumeris & immensis officiis, & priuatim & publice collatis, auxisti; tum & ob raras animi tui dotes, quas passim decantari audierat. quis enim, quo tempore siue Vtinensem, Brixiensem, Veronensem, siue Patauinam ditiones gubernaris, tuam operam, ac æquitatem unquam expetiit, cui summa humanitate non affueris? quis fortunæ, ut fit, fluctibus agitatus, aut iniuriis lacessitus, opem tuam hactenus implorauit, cui promptissime auxilium non præstiteris? multis etiam non petentibus ultro suppetias tulisti. quot calamitosi tuis subleuati beneficiis? quot tuis opibus ac studiis honestati? quot tux liberalitatis, & clementix extant monimenta? Eam uero, quam per id tempus agebas, humanitatem non solum conseruasti, uerum etiam mirum in modum auxisti. Hæc faciunt ut nemo aliquid apud Sublimitatem tuam promereri uoluerit, qui triftis re non impetrata discellerit. Patet benignissime aures tuæ, magnis & paruulis promiscuæ, omniumá; hominum genus te non mo do Venetorum Principem, sed tanquam clementissimu patrem alloqui potest. & quanquam ista sint maxima, & tanto Principe digna, inter tamen excellentes laudes tuas nulla profecto illustrior, nulla laudabilior, quam quod prodesse uelis, ut consueuisti, quamplurimis. & in omne hominum genus beneficia conferre, optabile potius, quam laudabile elt: uelle autem, cum possis, eximia laude dignissimum. hac

enim una re in hoc principatu collocati ad diuinam fimilitu dinem proxime accedere uidentur, hos intueri, hos admirari, hos supra omnes merito bonos dicere, semideos q; appellare, ipsiq; Deo immortali simillimos iudicare debemus. Nam, ut refert Anneus Seneca, summa pecunia, ingentesq; thesauri Deo nos similes non faciunt: Deus enim pecunia non gaudet: non prætexta: Deus enim simplex est: non fama aut ostentatio: Deum enim nemo nouit: non turba seruorum hexaphoro, uel decaphoro portantium: Deus enim ille maximus potentissimus q; omnia uehit, omnia sustinet: non forma quidem, & uires: quoniam nihil est horum, quod uetustatem non patiatur. Quid ergo Deo nos similes reddit ? animus, sed animus rectus, magnus, munificus, liberalis, ac integer, nulli nocens, omnibus benefaciens. quid aliud hunc uoces, quam Deum in humano corpore hospitantem? Iulius Casar, postquam imperium adeptus est, glo riabatur, quòd eum gradum ascendisset, unde omnibus benigne faciendi facultas præstaretur. in quo imitabatur Cyru illum, præstantissimum Regem Persarum, dicere solitum, nullum tam proprium Regis officium, quam hominibus hu manitatem præstare. processit inde eò usque celebritas tua in administratione tanti principatus, ut iam non tam de ipso principatu, qua de rebus, per te sapientissime felicissime q; geltis, patria tua iure lætetur. & ut omittam cetera, quæ in gentia certe præclaraq; funt, tam breui, & prope in ipso prin cipatus limine, amicitias maximorum Regum, celeberrima rum ciuitatum, omnium deniq; Christianorum Principum, ita conciliasti tibi, ut nemo alius ante te ita illustrasse principatum, & auctoritatem Adriatici imperii firmasse uideatur. His accedit pietas, religio, summa erga Deum obseruan tia, qua in omni ætate, publicis in muneribus, priuatis in re bus ostendisti. Taceo infinita cum tuæ in superos religionis, tum in homines beneficentiæ monimenta, quæ à te, dum esses in hoc senatorio ordine, profluxere: quæ nulla ætas conticescet, quæ excipiet tradetq; inuicem sequentibus se-N 2

culis infinita posteritas. Merito sane non modo Princeps meus hoc tuo imperio, uerum & tota Italia gloriatur, iperans te tanto plura, & longe maiora facturum, quanto altiorem gradum te uidet ascendisse, ubi maxima bene faciendi præstatur facultas. O felicem ergo tanto ciue rempubli cam, o fortunatum Adriaticum sinum, o tanto Principe beatam urbem. nihil enim optabilius, quam te principe uiuere, te principe gubernari, tuis institutis, tuis exemplis ad eximiam laudem erudiri, ad certissimam æternæillius uitæ spem extolli. Lætatur summopere & exultat tota Italia tali Principis creatione, interq; alias urbes præcipua, & incomparabilia merito sentit gaudia patria tua, cuius è ui sceribus in hanc lucem talis ac tantus futurus prodiilti, quam semper pro integritate tua æque caram, ac uitam habuilti: quæ te alumno, te benefactore iam maximo gloria tur. hæc, inquam, innumera excellentis lætitiæ figna protulit, in dies q; proferre non cessat; Deo q; optimo immortales gratias agit, qui æterna sua prouidentia talem sibi & tantu parentem assignare nolnerit. Te igitur uix, uici, te fora, te porticus, te theatra, Franciscum Venerium exclamant, fores, limina, parietes gestire uidentur. postremo, Hercules Ferrariensium Princeps, uti eximii huius imperii filius addictissimus, te principe creato hos ad te legatos misit, tibi gratulatur, te unum patrem colit, admiratur, observat, tibi omnium Ferrariensium sinceras mentes, constantisimos animos erga te offert. existimet tua Serenitas Herculem ipsum nunc loqui: existimet Ferrariensem populum sine ætatis, sexus, ordinisq; discrimine nunc adesse univerfum, tibi omni ex parte gratulantem, &, si fieri posset, huc accessisse, atque isthæcipsa, Paulo tamen copiosius elegan tiusq;, dixisse. hoc tu facile, opinor, pro tua prudentia iudicabis, pro bonitate credes, pro humanitate animo ac men té tueberis, atque custodies.

De



# COUG TA I O DE ORTV CHRISTI.

V M & alia permulta maiores nostri præclarissime, tum summa illud sapientia uidentur C institutum reliquisse, ut uirorum, qui bené de rep. fuissent meriti, natalem diem agerent, & memoria corum præconio folenni celebra-

rent. sic enim fore intelligebant, ut ipsi à turpissima ingrati animi labe abelle uiderentur; alii cupiditate laudum ad uirtutis & beneficentiæ splendorem atg; decus inflammarentur. Verum, ut exempla transmarina, quæq; à multorum seculorum memoria longissimo distant interuallo, milla faciam, Roma illa, orbis terraru dominatrix, Kalendas Martias, quòd eo die natum crederet Romulum, qui fundamenta imperii iecisset, ad tantaq; rerum incrementa semina dedisset, quanta cum religione celebrabat? quanta Nonas Ianuarias, quod ea die Ser. Tullius in lucem editus exiltimaretur? atque ut temporibus nostris uiciniora proferamus exempla; Octavius ille Augustus, qui Casarem Iulium, nefaria & scelerata coniuratione in senatu oppressum, grauiter est ultus, futuri principatus pariter parentis Iulii natalem maximis honoribus atque cumulatissima liberalitate magnifice decorauit. qua quidem consuetudo tanta deinde observatione invaluit, ut & promiscue cuiuscunque coditionis atq; fortunæ homines uitæ suæ auspicia, atque natalem non uno facri genere pro suis facultatibus, inuocato prius genio, cui nascentes committi arbitrabantur, ad reintegrandam eius lucis memoriam, quam primam inspexerint, diversis rationibus honorifice coeperint ornare. Quod si illi mortalibus, & iis, qui, uel ambitione, uel cupiditate alia impulsi, publice profuerunt, in eorum tamen recolenda memoria, natalibus q; celebrandis diuinos illis ho nores tribuerunt: quid nobis, qui ab inani superstitionis caligine remoti, in uerissimæ religionis luce uersamur, & qui Christum, uere Deum, uitæ, salutis, libertatis nostræ, bo-

norum denique omnium, summæg; felicitatis fontem, & auctorem esse, persuasum habemus . quid, inquam, nobis agendum est? uerum, in tam ubere multipliciq; rerum copia, unde primum ordienda oratio, uel ubi postremo ter minanda, & in quo nullum principium, nullusq; finis repe ritur, de eo cum sit agéndum hodie; quis facile inueniat, humanis uiribus fretus, uel initium, uel exitum dicendi? sed, quoniam optima me tenet spes, quæ ipse per me nequeo, spiritum eius, qui omnia potest, & cuius res agitur, tacile suggesturum; confirmata iam ingenii mei imbecilli tate, aggrediar ad causam, magnam sane, & arduam, om niumq; longe difficillimam. quid enim sublimius, quid homini difficilius, quam calos penetrare, mentem & uoluntatem Dei perscrutari, & arcana eius consilia euoluere? quid tam incredibile, ac supra omnem mortalium opinionem, quam, Deum sieri hominem, & Regum Regem, excelsa illa maiestate abscondita, personam serui sumere, calo delapsum, inter pastores, inter iumenta in prasepe na sci? quid denique monstro ac portento similius, quam eundem uitam immortalem cum mortali, beatissimam cu miferrima, splendorem summæ gloriæ cum obscurissima atq; abiectissima fortuna commutare? atque hac omnia inimicorum causa(tanta uis, tantus ardor amoris in eo fuit) pati ac sustinere? Quare, cum tanta res hodierno agenda sit die; non alienum fuerit, principium dicendi altius ducere, diuinæq; huius liberalitatis causas explicare. ita fiet, ut & fumma Dei benignitas, atque misericordia melius innotescat; & nati hodie Christi maximum ac salutare beneficium clarius oftendatur; &, quæ gratiæ, quæ laudes ei debeantur, aperte cognoscatur. nam, cum æternus ille Deus, supremus Rex, & omnium rerum parens, probitatis, potestatisq; suæ specimen dare constituisset, molem hanc mun di totius admirabilem diuina quadam, & fibi insita ui ex nihilo creauit : quam excellenti sua sapientia ita digessit,

ut eas naturas, quæ uidebantur inter se contrariæ, concordi pace, & uinculo insociabili uinxerit, & colligarit; ac terram infimam in media totius operis sede, florum, herbarum, frugum, arborum uarietate uestitam, excelsa altitu dine montium erectam, stratam immensa camporum planitie, fontium, fluminum perenni cursu rigatam, & diuersis bestiarum generibus, tam cicurum, quam ferarum, refertam, collocarit; eam deinde mari cinxerit, in quo tot genera, tamý; disparia piscium, belluarumý; alia submersa, alia fluctuantia, & innatantia, partim etiam ad saxa natiuis testis inharentia, cernantur. Aerem exinde mari finitimum adiunxit : qui die nocteq; distinguitur; & modo fusus, & attenuatus in sublime fertur, modo concretus in nubes, humoremá; colligens, terram auget imbribus; idemá; effluens huc & illuc, uentos efficit; annuas frigorum calorumý; facit uarietates; & uolatus alitum sustinet. cuius cum extremitate ultimum æthera coniunxit, summum scilicet, & à nostris domiciliis altissimum, sed qui tenuitate, caloreq; suo finitimum aera ita temperet, ut, quòd uitalem inde, lalutaremá; spiritum hauriant animantes, id fieri eius beneficio ac munere intelligatur. Has autem naturas extrema ora, & quasi quibusdam mundi finibus circundedit, atque coercuit, cæli uidelicet complexu. in quo quis non miretur tot formas astrorum igneas, eorumq; cursus? ex quibus Sol, qui sua magnitudine terram multis partibus superat, dum circum eam ipsam uoluitur, modo ortu, & occasu suo diem noctemá; affert, modo accessu & recessu frigora, caloresá;, & ea duo tempora, quorum alterum hyemi senescenti, alterum æstati adiunctum est. Luna uero spatiis menstruis an nuos Solis cursus consequieur. Quid dicam de ceteris quinque stellis, deq; carum admirabili motu, quæ falso uocantur errantes? nihil enim errat, quod suo certo ordine conseruat progressus, & regressus, reliquosq; motus con stantes, & ratos. Atque hæc omnia cum rerum cunctarum ille fator & creator Deus hominum causa creauerit, ad extremum

### OARVAATTIOO

tremum hominem ipsum finxit, qui mundum, & ornatum istum suspiceret, atque contemplaretur, eius q; opisicem admiraretur, ac ueneraretur: eumq; homine sui perquamsimilem fecit. nam & corpus eius ita condidit, ut neque mor bis, neque senectute affligeretur: & animum iustitia, ueritate, pietate, misericordia, sanctitate, omni denique uirtutum genere ornauit. quem, cumulatum tantis muneribus. in amœnissimo deliciarum horto, uariis arborum generi; bus consito, collocauit. Sed, cum inter alias arbores ea etiam numeraretur, quæ uitæ ac scientiæ boni & mali dicebatur; ceterarum fructibus ut uesceretur, ei facile permisit; ab hac una abstineret, graui proposita pœna, interdixit: futurum enim, ut, quocunque die gustasset fructum eius, morte moreretur . at ille, tantæ felicitatis impatiens, cum nudus nec algeret frigore, nec astuaret calore, nec uictus penuria maceraretur, morborumq; nullam pestiferam uim experiretur, ut pote qui perpetua minimeq; interrupta incolumitate frueretur, à muliere, uitæ socia, quam serpentis astutia seduxerat, impulsus, ausus est uxorios affectus diuino edicto præferre, fructumá; tanta pænæ cominatione uetitum gultare. nec mora; gultato pomo particeps quodam modo immortalitatis corpus, delictum poena sequente, morti sit obnoxium: id quod etiam Sibylla diuino afflata ipiritu cecinit in illis carminibus:

Ανθρώπον πεπλάθαι θεξ παλάμαις ενὶ αὐταῖς , ὅντε πλαίνισεν ὁφις δολίως ὅπὶ μοῖεαν αὐελθεῖν Τὲ θανά ਓυ , γνῶσίν τε λαβεῖν ἀγαθοῦ τε , κακοῦ τε .

Nec sola morte multatur ob diuinæ legis inobedientiam, sed multa uariaq; malorum agmina turmatim hominem inuaserunt, quæ corpus animumq; assidue infestarent, atque affligerent. ita, dum Deo similis esse temere affectat, miferrimus ille humani generis auctor in sædissimam deuoluitur calamitatem; dum boni à malo discrimen cognoscere studet, nobilissima sua scientia, quæ præcellens parum ab angelis aberat, exuitur, innocentiæ ornatu spoliatur, profaustis

faultis infaultas uoces execrationes q; audit: quarum uires etiamnum quotidie cum magno nostro malo experimur: ex patria in exilium, ex folo uberrimo in terram fentes, tribulos, lolium, atque id genus alia ferentem, uterque pellitur, amarissime sensurus quantis bonis exciderit, quan tas uicissim in ærumnas miser inciderit. sed, ut est diuina iustitia benignitate magna semper temperata, non tulit Deus eos diutius his malis conflictari; sed, miseratione du-Aus, uiam rationemq; inuenit, qua in amissam bonorum possessionem restituerentur; & ex crudeli dominatu, teterrimag; seruitute in libertatem pristinam affererentur. statuit itaque serendas inimicitias inter serpentem, & mulierem : &, comminutum iri serpentis caput à semine mulieris, promittit latque hoc quidem semen est servator ille noster Iesus Christus: de quo læta canit Ecclesia, Paruulus datus est nobis, & filius natus est nobis. At illi, eredi hac spe, confirmatiq;, ad procreandæ sobolis curam sese dederunt: quæ quidem late propagata, quasi non sensisset, quantu damni temeritas parentibus ipsis primum attulisser, à summo rerum omnium opifice ad perennem humani generis hostem rursus turpissime defecit, eig; se in mi seram seruitutem prorsus dedidit. ergo indignatus Dominus, uelut pœnitentia humani generis conditi ductus, delen dum id omnino, ac funditus tollendum iudicauit. quis por ro est, cuius aures eluuio illa totius pene natura interitus effugiat? quis illam ignorat aquarum uim, quæ nulli ætati, nulli sexui pepercit? & tamen ne tunc quidem ille miseri cordiaru pater sui oblitus est, sed recordatus sederis, quod iam pepigerat, promissiones suas uoluit ratas esse. quare per Noe, uirum sanctum, eiusq; filios, quos in arca solos servauerat, genus humanum denuo curat instaurari. quorum suscepta proles, ut sunt humanæres, quæ semper in deterius labuntur, neglectis maiorum suorum exemplis, Deig; beneficiorum immemores, in omne nefarium scelus atque impium prorupit. proinde sator ille & conseruator rerum omnium,

# O R A TI IOO

omnium, ut, quoquo modo fieri poterat, benignitatem sua hominibus teltatam relinqueret, Patriarchas, uiros summos, misit, uitæ innocentia pietateq; præstantes, qui non oratione tantum, sed exemplo etiam errantem hominum turbam corrigerent, & ad ueri Dei cultum reuocarent. At, crescente in dies improbitate hominum, cum ne hos quidem peruersa multitudo audiret, mutata ratione elegit ille, qui cunca condidit, ex omni hominum confusa congerie gentem peculiarem, quæ sibi dilecta in primis caraq; foret : eiq; Mosem, uirum optimum, atque sapien tissimum, præfecit, qui auctoritate regeret, ac morum san citate ad puram religionem, iustosq; supremi numinis ho nores inuitaret. quæ tamen & ipsa ingratissima continuo reperta est. nam, cum plurimis maximisq; beneficiis eam ornasset; grauissima Pharaonis seruitute liberasset; Aegypto eduxisset; dux ipse itineris, nube circundatus, maria aperuisset; hostium copias cum ipso imperatore demersisset; in deserto denique eam pauisset, atque saturasset: tamen, dum Moses in monte Sina legem ab eo accipit, ipsa, neglecto uero & immortali Deo, ad infanum idolorum cultum declinauit. columnam enim erexit, cuius superiori par ti uitulus insidebat aureus, Apim Aegyptium referens, que ludens, choreasq; ductitans ebria dissolutaq; turba adoraret. missas facio frequentes eius obtrectationes in Mosem, & furiosos conatus, in ipsum terrarum, marium, cælorumá; dominum, & Regem rerum cuncarum: ut minime mirandum sit, si ex sexcentis millibus, qui ex Aegypto discesse rant, duo tantum capita promissa ditione potirentur. tantis ac tot suppliciis hæc gens à Deo lacessito grauiter est affecta. Ceterum Deus, intelligens, quid fides, quid lenitas, beneficentia, immesa denique sua postularet bonitas, quanquam populi istius rebellionem contumaciamá; bene cogni tam atque perspectam iam haberet, qui salutare suæ legis iugum ab eius ceruice toties excussum animaduertisset; complures tamen adhuc mittit uates, innocentia pietateq; inlignes,

insignes, qui populum errantem à scelere, atque sordibus flagitiorum reuocarent, & ad nouum uitæ genus, superiorum delictorum uenia petita, inuitaret: quos ille non solum ea, qua debuit humanitate, non accepit, sed uariis affectos cruciatibus, atque suppliciis per summam crudelitatem excarnificauit. Postremo, id quod omnem benignitatis caritatisq; cumulum exuperat, unigenitum filium suum, ipsam patris sapientiam, diuinæ maiestatis consortem. de cælo labi iussit, qui non solum eius populi, sed gentium & nationum cunctarum dux, doctor, servatorq; foret . intel ligebat enim, homines eius uoluntati atque praceptis obtemperare nullo modo posse, cuius inimici nascerentur, nisi ratio inueniretur, qua gratiam, amissam primi parentis culpa, recuperarent . invenit rationem pater optimus, atque misericors: at quam rationem? filium unicum cælo demittit: Deum forma hominis induit. qui pati non poterat, ei omnia perpetienda, astus, frigora, famem, sitim, & ceteras id genus accerbitates, statuit, o infandam bonitatem, o clementiam uere diui nam, o liberalitatem sempiternæ mandandam memoriæ, & omnium sermone celebrandam. Magnum erat sane, & honorificum, populo, quem sibi delegerat, præcipue fauere, eumq; omnino saluum uelle: at pro iis, qui destituti pror sus, & sine Deo putabantur, & ad quos non fædus, non oracula, non leges pertinere uidebantur, pro iis, inquam, filium unicum de cælo in terras mittere, serui personam imponere, durissima quæque toleranda ei proponere, hoc uero non terrestre, non humanum, non regium, sed caleîte, immortale, ac diuinum fuit. De hac gentium salute cu alii prophetæ multa, tum Dauid uates illud cecinit, ubi Christum cum patre facit loquentem: Constituis me caput gentium: populus, quem non noui, serviuit mihi, in auditu auris obediuit mihi. Huc faciunt & hæc sane uerba: Venio colligere omnes gentes, & linguas: & ueniunt, & uidebunt claritatem meam: & mittam super eos signum: & mittam ex

his conservatos in gentes, quæ longe sunt, & non audierunt gloriam, & nunciabunt claritatem meam in gentes. Sed, ut ad rem redeam, oportuit hunc Dei filium, qui ante cælos conditos una cum patre regnabat, homine fieri carnemá; induere, ut homini, cui ducem & doctorem se destinauerat, similis estet, & humanæ infirmitatis sensu afficeretur. non enim, inquit Apostolus, habemus pontificem, qui non possit compati infirmitatibus nostris, tentandum per omnia per similitudinem absque peccato'. Ita tamen homo factus est, ut simul divinitatem conjunctam humanitati retineret, mediam quandam gerens inter Deum & hominem natu ram, spiritu Dei filius, hominis carne factus. Verum, quia diuinum hunc ortum, orbi terraru salutarem, plurima prædixerunt uatum oracula, operæpretium erit fortasse pauca ex multis recensere. Solomon multo ante ad hunc cecinit modum: Infirmatus est uterus uirginis, & accepit fœtum,& grauata est, & facta est in multa miseratione mater, & uirgo. Huic dissimile non est, quod gratulabundus exclamat Esaias: Ecce uirgo concipiet, & pariet filium, & uocabitur nomen eius Emanuel. & alibi: Ipsi autem non crediderunt, & exacerbauerunt spiritum sanctum, & conuersus est eis ad inimicitiam, & ipse expugnauit, & recordatus est dierum seculi, qui suscitauit pastorem de terra ouium. quis autem hic futurus sit pastor, alibi declarat dicens: Rorate cæli desuper, & nubes pluant iustum: aperiatur terra, & germinet saluatorem. ego enim Dominus Deus creaui eum: idem homo, idem uere Deus extitit: diuina uirtus in operibus eius eluxit : hominem arguit humana imbecillitas, & fragilitas. Id ita esse, apertissime testantur prophetarum oracula de divinitate eius concionantes: Fatigata est Aegyptus, & negociatio Aethiopum, & Saba uiri alti ad te transgrediuntur, & tui erunt serui, & post te ambulabunt, iuncti compedibus adorabunt, & te deprecabuntur: quoniam in te Deus est, & non est alius Deus præter te: tu enim Deus es, & nesciebamus, Deus Israel saluator. Hieremias

ita de natura humana; Et homo est, & quis cognouit eum? rursum Esaias: Et mittet Deus eis hominem, & saluabit eos, indicans sanabit eos. Nec alienum est ab his, quod consultus Milesius Apollo, Christus Deus ne, an homo suerit, respondit:

Θυητος ε΄ ην κατά σάρκα σοφός γερατώδεσιν έργοις, Α΄ λλ΄ τως χαλδάμων κριτών όπλοις συλληφθείς, Γόμφοις, κεψ σκολεπεύσι πικρην άνετληκε τελουτήν.

quo sane responso, ambigue prolato, uerum obscure expressit, astute ad imposturam uera falsis comiscens. Ex his itaque liquide constat, servatorem nostrum, non semel piis uiris, ad spiritus libertatem anhelantibus, promissum, de uirgine natum, tum ut æquitatem & iustitiam calestem homines doceret, tum ut interitu suo nos à morte, cui addicti eramus, uindicaret, uitam ab inferis excitatus repararet, de diabolo atque peccato triumpharet. Explicaui causas diuinæ liberalitatis, & salutaris huius ortus, quo terrarum orbis redemptus est. restat, ut non nulla, qua ad hunc locum faciunt, ex facratissimis oraculis attingam. Natus est Christus, posteaquam Iuda regno spoliatus est: id quod oracula diuina fore prædixerant. Non auferetur sceptrum Iuda, & dux de temore eius, donec ueniat qui mittendus est; & ipse erit expectatio gentium. Cum Casar Augustus imperium Romanum obtinebat, orbe terrarum pacatisimo, quæ res non fine diuino confilio uidetur contigisse, ut eo tempore Christus, uerus monarcha, nasceretur, quo cun Az gentes unum Augustum Regem agnoscebant, plurimum tamen inter hunc & illum interfuit. hic ui & armis subiectas sibi nationes retinebat : ille non ui, non ferro, non sanguine, sed summa lenitate, assidua beneficentia, et saluberrima doctrina Euangelii allicit mortales universos. illius potestati, quò Romanorum arma penetrare poterant, ibi tantum obtemperabatur: huius auctoritati ac nutui omnia parent atque obediunt. Illi parta pax externa, et ad tempus: hic pacem animis, & germanam ac perpetuam præbet

### ORNANTIOO

tranquillitatem. ille demum ne felicitatem quidem istam, caducam, & fragilem, uel sibi, uel aliis præstare poterat: Christus uenit hodie, ut, præter terrena hæc commoda, ad cælestis etiam uitæ beatæq; societatem suos omnes inuita ret. Natus uero est in ciuitate Bethleem: de qua Micheas uates multo ante cecinerat. Et tu Bethleem terra Iuda nequaqua minima es in Principibus Iuda: ex te aut prodibit dux, qui regat populum meu Ifrael. Matrem habuit Mariã, ante partum, (dictu mirandum) & polt partum uirginem: Iosephum nomine tenus patrem, utrunque protectum ex genere Dauidis, qui, præter Abraamum, illustre huius ortus acceperat promissum. is in sacrosanctis suis carminibus diuino numine plenus ita uaticinatur : De fructu uentris tui ponam super sedem tuam: disposui teltamentum electis meis: iuraui Dauid seruo meo usque in æternum: præparabo semen tuum: tunc locutus es in uisione sanctis tuis: dixisti, Posui adiutorium in potente, & exaltaui electum de plebe mea: inueni Dauid seruum meu: oleo sancto meo unxi eu: femel iuraui in sancto meo: si Dauid métiar: semen eius in æternum manebit. Hoc est igitur promissum semen orbis terrarum servator, doctor cælestis, dux errantium in tenebris, medicus corporum, & animorum ægrotantium, ac de salute sua desperantium. Primi parentis culpa uitam ami seramus : eam nouus hic Adam nobis restituit . eduxit Mofes Iudxos ex Aegypto: nolter hic dux, quem referebat ille, ex istis terrarum crassissimis tenebris, miseriisq; nos educit. liberauit ille Iudxos seruitute Pharaonis: liberat hicnos crudelissima diaboli, atque peccati seruitute. atque ille seuerus legislator suit : comis hic, & facilis. accepit à Deo ille legem : hic tulit de calo secum . illius denique do-Arina non innata ei, neque insita, sed assumpta erat, & aduenticia: in hoc doctore nostro sunt reconditi thesauri o mnes sapientia, atque scientia. ille, aneo serpente erecto, sanabat corpora, tantum quos serpentes momordissent: hic noster nobilissimus, atque diuinus medicus, cæcis uilum, furdis

sur dis auditum restituit, pedibus captos ambulare fecit, leprosos mudauit, mortuos excitauit, animos denique sanauit eorum omnium, qui, ex morsu serpentis diaboli, grauissimo mortiferoq; morbo urgebantur. Noctu nascitur Christus in præsepi, inter iumenta, inter pastores . Attendite, quæso, humilitatem admirandam, quæ ingentem seculis omnibus stuporem afferet. Noctu nascitur Sol iustitiæ; ut tamen no chem istam, densissimamq; peccatorum caliginem radiis atque splendore suo illustraret. non sequitur ille lucem : fu git ambitionis, & honorum auram: nascitur pauperrimus cuncarum rerum conditor, & Regum Rex; ut regno calorum nos ditaret, demonstraretá; non caduca ista & terrena, quæ nos putamus esse ueras diuitias. nascitur inter abiectos pastores; ut nos doceat, statum & conditionem istam hominum gratissimam sibi esse. Nonne Abel, non Abraam, Isaac, Iacob, duodecim illi Patriarchæ, Moses, atque Dauid pastores omnes fuerunt ? & camen, quid Deo gratius, quid acceptius his fuit? humilibus & abiectis hominibus potissimum se Deus manifestat : his lætum in primis Euangelii nuncium offert . prudentia, & sapientia præstantibus absconditur, paruulis & contemptis reuelatur: detrahit potentes de solio, euchit humiles, & collocat in alto dignitatis gradu. adeo mouet eum, adeo delectat hac uirtus. itaque infanti Christo, in tanta rerum inopia humilitateq; nato, Angeli de cælo delapsi, Gloriain excelsis deo, in terris pax, in hominibus bona uoluntas, canunt. eum ut colerent, ab Oriente usque sapientes ueniunt; ei auru, thus, mirrham offerunt, munera quibus & diuinam maiestatem,& regiam potestatem, & humanam eius fragilitatem indicarent. de eo Esaias uaticinatus est: Paruulus natus est nobis, filiusq; datus est nobis: & factus est principatus super humerum eius, & uocabitur nomen eius admirabilis, consiliarius, Deus, heros fortis, pater futuri seculi, prin ceps pacis: multiplicabitur eius imperium, & pacis non erit finis: super solium Dauidis, & super regnum eius sedebit, ut confirmet illud & corroboret in iudicio, & iustitia abhinc suolu, ueta ac perpetua felicitate læti perfruamur.

# OARVAATTIOO

usque in æternum. Hic tantus talisq; Rex generis humani, quod perditum iam erat, misericordia commotus, & amoris maxima impulsus ui, non dubitauit, abscondita diuina & immortali maiestate, ad nos descendere, mortalem & caducam induere naturam. Deus homo nascitur, ut homo filius Dei efficiatur: in terras ille delabitur, ut hic sublimis ad calum efferatur: fit ille uilis, & abiectus apud homines, ut clarus & gloriosus apud Deum reddatur. quas igitur ei gratias agamus? quæ unquam dignæ tantis beneficiis poterunt inueniri? quæ laudes pro magnitudine tantorum meritorum excogitari? non hominum sane, non est mortalium, uel gratias agere, uel laudare Deum pro tanta libe ralitatis dignitate. cælestem sapientiam, diuinam eloquentiam rei huius magnitudo postulat. quæ quoniam in nobis non sunt, quæ saltem sunt, hæc animis libentissimis, qua maxima possumus alacritate, ei tribuamus: immensam patris bonitatem, & clementiam gratissima memoria recolamus : filii erga nos caritatem extollamus : falutiferum eius ortum celebremus : laudes, atque uirtutes in perpetuum prædicemus: in primis uero fidem tanti ducis & auspicia sequamur: summum hunc doctorem, atque legislatorem audiamus: præceptis eius pareamus: morum sanctitatem, quantum est in nobis, referamus, atque exprimamus; ut, cum ad tantæ spem hereditatis, filis Dei facti, uocati simus, peccatis moriamur, iustitia uiuamus; diabolum auersemur, Deo seruiamus; immundæ carnis fugiamus illecebras, san-Etissimi spiritus gratiam amplectamur. Non est amplius, qui nostra imbecillitas nos deterreat. natus est nobis dux, fortitudinis, & omnium uirtutum fons, atque origo: qui sui nos uirtute spiritus confirmabit. uiuat modo in nobis, regnet in nobis: sit nostrarum rationum, omnium consiliorum, actionum dux, & moderator Christus. ita demum fiet, ut, terrenis exuti spoliis, & grauissimo carnis onere deposito, ad cælestem beatamý; sedem leues hinc euolemus; ubi, cum Deo, & Christo indissolubili caritatis uinculo deuincti, regnemus in æternum, & in illa maieltatis gloria, uera ac perpetua felicitate læti perfruamur.

# DE CAELIBATV, AD 57

ACADEMICOS FERRARIENSES.

ueruntamen, quantum cognatione confequiticet, quantu O V A M, uiri Academici, admodumą; diffi--05 oupis voicilem, acque arduam mihi a uobis commis-N fam esse provinciam intelligo placuit enim uobis (quorum mihi est auctoritas antiquis--sm ob eidon sima) ut ea de re uerba faciam, qua, si ueritatem spectemus, laudem assequitur; sin (quod interdum accidit) male cesserit, uere tunc uituperanda, omniq; ratione uidetur esse uitanda. nihil enim neque beatius optimo coniugio, neque durius, aut ærumnossus aduerso. Atque in hac difficultate, quæ mihi ratio sit ineunda, quid plane sit agendum, haud equidem satis dispicio. Quantum enim iis attulero uoluptatis, qui libero lectulo frui cupiunt, eaq; solitudine quidquam negant esse iucundius, tantum iis præbebo mæroris, qui se matrimonii uinculis obstrinxerunt: admirationis porro non minus apud eos excitabo, qui coniugium nondum nouere, nondumq; genus illud uitæ subiere, quod in summo sæpe discrimine cum coniuge traducitur. Mouet etiam illud me non mediocriter, quod hoc argumentum, atque hac oratio facile me in odium, of fensionemá; fexus muliebris poterit adducere, sed rursus hoc incommodum non nihil ea ratione leuari posse sperandum est, quod ego non dedita opera, neque iudicio meo, sed iusta uestro, quibus in omni re morem gerere animum induxi, aggressus sum ad hæc dicenda, quæ fortasse alienos à conjugio in sua sententia confirmabunt, reliquos autem, si qui nondum uxorem duxerunt, à ducenda deterrebunt; maritos uero ita afficient, ut, in quo lætari mirum in modum deberent, in eo ipío maxime pæniteat, aísiduag; forsitan molestia contabescant. Neque uero me latet, nihil hic esse non à peritis antea tractatum, quòd si quæ sunt cum matrimonio coniunctæ curæ, animiq; acerbitates, eas nimirum iis, quibus totum diem cum uxore conterere necesse

cesse est, notiores esse, qua mihi, qui mei iuris adhuc sum, & à me ipso tantum pendeo, meoq; arbitratu uitam duco. ueruntamen, quantum cogitatione consequi licet, quantu legendo perdiscere, quantum etiam à uobis ipsis non paucis cognoscere datum fuit, quos audire libenter atque accurate soleo, satis uideo me multa collegisse uestris auribus non indigna, uera fortasse, aut eiusmodi saltem, ut speciem ueritatis præseferant. Agendum, inquam, est nobis de matrimonio; &, ut ordinem sequamur eum, quem nobis ratio proponit, ortum eius à fonte repetemus; ut, principiis cognitis, reliqua facilius innotescant. Deinde coniugium ipsum examinabimus; & omnes eius partes omni studio atque industria perscrutabimur: quibus facile patebit, nihil esse animoru trăquillitati magis aduersum, nihil ad præclara studia incomodius: nihil contra uita cælibe nobilius, ac præ stantius, nec ad laudabilia quæque præstanda quidquam accomodatius, eamq; felicitatem(si qua potest homini contingere)in hac una re esse constitutam. Vt igitur ab eo prin cipio ordiamur; satis constat, omnes mortales in aliquem finem intueri; quo propolito, in actiones incumbunt. hunc autem ultimum finem uno ore omnes & appellant, & consentiunt perpetuitatem esse. in ea enim propagationem con tineri contendunt, tanquam præcipuum uitæ nostræ scopum. Ad hunc enim cum excellens illud præstantissimæ mentis numen summum atque sempiternum, quem Deu, quem perennem uitæ fontem, univerlig; conditorem & opificem ueneramur, & colimus, huius mundi diuinum at que præclarum opus mirabili quodam ordine ac sapientia esset architectatus; suæq; sapientiæ opes communicare, & in quamplurimos diffundere statuisset; hominem, æternæ sapientiæ consilio, quod ab initio operis destinarat, ex limo terræ effinxit hac potissimum ratione; primum, ut domicilium haberet, in quo & corpus uariis terræopibus, quas largiter omni animanti suppeditat, aleretur, & animus ex tanta rerum uarietate multa colligens proprio animi pabu-

lo, quod in rei uidendi ratione situm est, sustentaretur: deinde, ut tanti operis series hominum posteritate aliquo modo firmaretur; feminam ex ipfius uiri latere creauit, eduxitq;, ut ex ea plures homines cuiuscunque sexus nascerentur, fieretá; propago in dies amplior, & illustrior. Hanc inquiunt fuille præcipuam hominis institutionem, hoc primum humanæ conditionis initium, & hanc originem: in qua tum nihil agnosci, nisi inclytum, aut excelsum, tum uero omnes illuc fatemur actiones uitæ esse conferendas I Sed cum, quid humanæ uitæ conueniret, prima il la, quæ de latere prodierat, parens omnino negligeret. ueræq; rationis instituta omitteret; imperio summi Dei, & optimi omnium bonorum largitoris neglecto, cuius benignitate fuerat in lucem edita, hostis pestiferi consilium secuta, uirum ad illas arboris exitiofas, funestas q; epulas traxit. quo miserabili fato, cum à Deo optimo maximo desciuisset, nec ipsa sola cum homine socio corruit, sed universam posteritatem infinitis miseriis inuoluit, ac morti deniq; obnoxiam reddidit. Hinc fatis apparet, quantum damni, quantum calamitatis nobis primæ mulieris captiofa focietas attulerit: fine qua nullum esset in homine uitium, quod rationem perturbaret, aut ullas menti nostræ tenebras offun deret : immo omnium scientiarum participes essemus, omnium rerum causas nosceremus; ac uoluntatem nulla necessitate deuinctam, nullaq; perturbatione impeditam haberemus. Ac, si quis uestrum obiiciet, prioris inscitam parentis nullam afferre causam spernendi coniugii potuisse, neque propagationi humani generis quicquam aduerfari; sed ea tantum nobis proponi debere, unde nostra omnium perpetuitas, atque perfectio pendet: primum illud requi ro, quid huic perpetuitati, perfectioni ue conueniat; an ut unusquisque cum una uxore sibi tantum uiuat, ea lege nouissima, qua instituere atque educare unumquenque suam prolem iubetur; an potius seruet legem eam antiquisimam & sanctissimam, à summo æternoq; Patre latam, cre-P

scite, & multiplicamini, & replete terram? Quoniam, si ea lex docuit, quæ homini ad humanum genus propagan dum peragenda sunt : prohibebit contra ea omnia, quæ aduersari ipsius legis instituto poterunt, ut insæcunditatem, atque eius generis alia, quæ insunt ad sterilitatem naturæ, ne propago libere suam sobolem producat. Iccirco lex Mo faica sterile coniugium execrabatur : arque, ob id à communibus aris quosdam submotos, legimus; nempe, quòd, tanquam inutiles, & sibi duntaxat uiuentes, genus humanum nulla sobole augere, terramq; implere nequirent. Hinc uero ueteres de cali pudendis à Saturno falce abscissis, & in mare deiectis, sententiam præsetulerunt à diuinis literis no admodum alienam: Deum quippé omnium species conformasse; moxq; præcepisse, ut coniugio quæque suo crescerent, replerentá; terras. id quod & plerique philosophi di xere, rerum semina calitus delapsa, tempore quaque suo coaluisse: inde ad eas propagandas naturam usum Veneris indicaile. Iam & Olirim Aegyptii suum, de quo sæpe alibi, humana effigie, pudedis obscanius excitatis, taciebant, inde generis nostri causam, (Sol enim Osiris) & per quem capite geltabat calathum, educationis beneficium significaturi. Quòd si ita recte dicitur, procreandi causa inductum esse coniugium : ea erit naturæ uis, ea mens ratioq; coniugii, eaq; nostræ uitæ omnis ad propagationem formanda regula, qua Sophocles aiebat nothum tantundem ualere, quantum legitimum: quoniam omne, quod est genuinum, legitimam habet naturam. licet enim nothorum genus nomen habeat satis turpe, natura tamé cum altero æquale est: ac frustra mortales sibi cauent à nothis filiis generandis. quisquis enim bonus fuerit, eius natura non corrumpitur nomine. unde prisci illi Arabes inter ceteros felicissimi pru dentissimiq; habiti sunt; apud quos non nisi uxores commu nes habere, concessum cuiquam erat. idem & observasse Trochonitas, atque Spartiatas legimus. Quapropter Plato in libro de rep. censuit inter reliquos ciuitatis ordines, & commoda,

commoda, mulieres omnes omnium esse communes, nullamý; prinatim alicui adhærere, ac rurfus communes filios, neque patrem filium suum nosse, neque filium suum agnoscere patrem, arbitratus maximum esse bonum, mulieres esle communes, communes esse filios: nam uitæ com munio stabiliorem amicitiam reddit. censuit enim nullum perniciosius ciuitati malum esse, quam quod eam diuidit, & ex una plures facit aliter tale quid proueniret, meum scilicer, & non meum : ac de alieno eodem modo. Quinimmo uoluptatis dolorisq; communionem statuere, conducibile fore arbitrabatur, eo quod ciues omnes maxime ex earundem rerum accessu, uel decessu pariter gaudent, & dolent. Apud Indos autem si quæ forte uxores infæcundæ reperirentur, has uoluptatis explendæ tantum gratia ad cer tum tempus alebant; fœcundas uero ad augendam prolem fummo honore, summaq; ueneratione perpetuo prosequebantur. Hinc ad tantam multitudinem excreuerunt, ut eos breui quinque millia oppidorum habitasse prodatur, quod hodie apud Turcas, atque circa Boristenem populos obser uari uidemus. Nos uero quam acerbe reprehendendi? qua pœna corrigendi? qui diuinum beneficium haudquaquam agnoscentes, illisq; sanctissimis naturæ principiis, quæ ad sobolem gignendam tributa sunt, peruerse utentes, nostra de mentia, nostro inquam malo, in eam perniciem infelicita temá; unius mulieris culpa incurrimus, à qua uix mortui li beramur. Hinc nuptiales leges non bene conditas esse nemo inficiabitur. præstat enim, ut aiebat Euripides, hominem telicem quamplurimas uxores ducere, si modo uictus domi suppeteret, ut malam tandem expelleret foras, bonam uero sibi servaret. Qua quidem in re illa nobis prima offertur infelicitas, quòd multo iniquiore, multog; deteriore conditione in optionem uxor uenit, quam iumentum, aut aliud quippiam, quod possidetur. nam, siue uestimentum, siue agger, aut equus, sue canis, sue quiduis aliud tibi comparandum aut emendum sit, probadi nunquam negatur sacultas

### O RA A TO INO

cultas, immo experiendi largissime potestas coceditur. quæ tamen si quando empta nobis forte aliqua ex parte displicere cœperint, uenundari denuo, donare, aut saltem permutare, aut ablicere denique licet: uxor uero quæ futura est, quæ non nisi morte separari potest, tum cum desponsatur, cam uix per transennam, apud Italos præcipue, uidere nobis permittitur; quæq; obuenerit, sit quantumuis improba, fatua, detormis, omniq; malorum genere cooperta, commaculataq;, necessario retinenda. Cetera quide omnia legis subsidio, citra fraudem dolumq; emuntur : uxor ne millesima quidem sine fraude ac dolo in perpetuum datur. iccirco apud Taxillos, Asiæ populos, sancitum erat, omnes puellas, antequam nuberent, à suis in forum magna pompa, tubis classicisq; procinentibus, debere produci, atque ibi confluente multitudine primum posteriora corporis hu mero tenus, deinde anteriora inspicienda, ei, qui ad puellam accessisset, denudabantur. qua re peracta, cui potissimum uiro placuisset, uirgo nuptui tradebatur. Noti sunt humanissimi Gallorum omnium mores, qui consuerudinem & fa miliaritatem studio colunt, ut honori sibi ducant, quòd adueniens hospes uirgines, atque etiam uxores osculo adhi bito falutauerit, & in amplexum acceperit, & in gremium sibi assidere iusserit. Nam & apud Romanos olim licebat obuias quasque mulieres excipere osculo, quod ideo Cato institutum tradit, ut explorarent, an mulieres temetum olerent. capitale enim erat Romanis feminis uinum bibere. Apud Lacedæmonios oscula non concessa modo, sed etiam instituti ludi, propositaq; præmia iis, qui seniores lepidius suauiarentur. Nisworum id inventum, & à Megarensibus in honorem Diodis observatum. Nam & illæ Romanorum exosculationes, ut femineo generi honos haberetur, sancitæ funt, ut apud Plutarchum legitur in libro de claris mu lieribus: nempe quod, Troianis in Tyberim inuectis, Roma quædam nomine, inter mulieres classe aduectas nobilis, auctor fuit ut classis absumeretur incendio; unde co-

acti sint ibi sedes ponere : quod cum illis feliciter succesfiffet, eius generis præmia mulieribus detulerunt, quæ præclari beneficii memoriam prorogarent. Aslyrii uero primores ciuitatis triumuiros constituebant, appellabanturq; nuptiarum prætecti. ab his autem puellæ nubiles per mutuas exosculationes in forum producta, sub praconis uoce omnibus adstantibus denunciabatur. Ita antiquitus apud has gentes ex tantum nuptix felices, beatxq; existimabantur. quæ palam, coramý; omnium oculis proponebantur. Nos uero Itali, ubi occulto hæc transigi consueuere, sæpissime in laqueos incidimus, adeo ut una uxor uix à nobis duci pos sit, quin aut strumosa, aut clauda deprehendatur, aut suco colorem, aut lino cæsariem, fictitiis ue capillis, aut grandioribus crassioribusq; suberibus corporis proceritatem mentita; alia superba; alia iracunda; alia fœda; alia fœtida; alia ægra; alia morosa; alia quæstus gratia matrimoniu corrumpit; alia, cum peccauerit, multas morbi sui uellet habere socias; alia alio uitio laborans; nulla insigni quapiam uacat nota. Iccirco Simonides aiebat, mulierum metem seorsum fecisse Deum. nam & aliquam ex sue setosa produxit huic omnia domi luto inquinata, inornataq; iacent. aliam ex uulpe, omnisciam: aliam aliis præditam moribus, eo quod nunc bona, nunc mala: aliam ex cane, iccirco audere, & omnia scire uelle, undequaque latrantem, etiamsi neminem uideat : neque omnino compesci à uiro potest, ne si iratus quidem ei saxo dentes excusserit : sed pertinaciter inuifum clamorem exercet. Aliam ex tellure formatam cælicolæ marito dederunt, ad eius damnum, & perniciem infinitam. nam & inepta omnino nullam ad rem est idonea. Aliam ex mari: & hæc interdum ridet, & hilarem se præbet, hoc fane, ut hospes eam domi uidens laudet, ac dicat: Non elt profecto mulier ulla melior, quam ilta, inter omnes, ne que elegantior interdum contra & uisu intolerabilis est, & accessu. furit enim usque adeo, ut appropinquare nemo au deat, ueluti canis circa suos catulos, que omnibus est tum impla-

implacida, tum infensa, ac similis in amicos, & hostes. Alia ex cinere & dossurio asino constituit, quæ uix minis & sustibus adacta tandem omnia facit, & exequitur quæ uiro placent; interim tamen quid furtim deuorat, & quemuis adue nientem suscipit socium. Merito igitur Plutarchus admonendis mulieribus serulam abhibens, aurem nobis uellere uidetur, ne distichi illius immemores simus, quod toto ter rarum orbe celebratissimum est:

Nux, asinus, mulier simili sunt lege ligati. ... melag sup

Hæc tria nil recte faciunt, si uerbera cessent. Aliam ex multela creauit. hæc à uenereo complexu aliena est, & præsentem maritum fastidio habet, & furando multum damni uicinis affert. Aliam equus ceruice iubatus genuit: quæ ab omniseruili opere & labore abhorrere consueuit, sed comas perpetuo pexas, atque comptas gerit. Alia ex Simia natam Iuppiter contulit turpissima facie, nulli non irrisam. Ceterum ex apicula, ut quæ sola nihil dignum re + prehensione habeat. floret enim eius opera, amans q; cum marito senescit amato, enixa pulchram & celebrem progeniem. eiulmodi uxor optima esset, & pudicissima, sed morsu tandem te necat, ut, si quis in huiusmodi inciderit calamitatem, non nisi in lacrymis & tristitia uitam in perpetuum se transacturum putet. Quid enim, quaso, estad conditionem hominis durius, quam nocu diuq; habere præ oculis tam ini quum, tam immane, tamq; fædum monstrum? Sed hæc cu sint uitia corporis, defectusq; natura, leuius tolerari possent, si non ad animi haud minorem corruptelam, peruersitatem, & stultitiam etiam tenderent; cum sint fere omnes omnis generis furoris, & amentia plena, superstitiosa, Zelotypa, quietis nescia, supra modum molesta, importuna, atque inexplebiles, querula, nec fere aliud continuo mussitantes, quam, eme mihi hoc, da illud, istud largire, aliud compara, opus habeo flamineolo, calantica egeo, pullam nullam purpuream, nullam roseam, aut saltem violaceam habeo. quid ? neque minus castulam, aut clamidem nobili muliere

muliere dignam, dignam mea, neque minus tua conditione. Refer, refer, quælo, pessume, cur illa me incedit ornatior? cur istasplendidior? non illi desunt mitræ, quibusuis orientalibus gemmis ornatæ, non aurea redimicula, non calantica, ferico, auro, & gemmis distincta. limbos gestat illa purpureos, roseos, iaspidios. ego infelix muriceum uix unu abs te obtinere possum, immo uix unam quantumuis etiam uilem cycladem. ea siquidem palla, eaq; mihi tantum uitta elt, quam in ipsa nuptiali cena induisse memini. defessa sane fum perendo. arque hac omnia in causa sunt, cur ego non æque ac aliæ, etiam me longe ignobiliores, color, non æque commendor. nemo me miseram honore afficit, respicit nemo infelicem, despicior à sodalibus, à uicinis floccipendor, minoribus derisui sum, contemptui plane omnibus. Atque hac non meis equidem meritis, uerum tua, tua, omniu scelestissime, culpa, tua nequitia sustineo. nanque, ut ab aliis quoque contemnar, ipse me paruipendis, semper uitiis insimulas, sermonibus, qui extollere deberes, deprimis, neque pro mea dignitate me exornas, non decoras, non magnificas; ita ut omnes seruam me tuam, non coniugem, pu tent . nec mirum , ait. quis enim eam mulierem multifaciet, autipsius honoris ullam habebit rationem, quam maritus contemnit, minimi putat, infimo esfe loco non modo paritur, uerum etiam uult? miseram clamitat se, conqueritur infortunatam, solam se arbitratur infelicem, ceteras omnes beatas, soliq; esse sibi male, aliis uero optime; se solam malo omine nuptam, infausto desponsatam hymenæo, siniîtra pronuba ductam, nec nuptam, sed morti traditam lamentatur, ac deflet; adeo, ut morbum sis perpetuum in of fibus habiturus. Hinc uero ut medici eas febres, qua ab incertis causis paulatim collectæ erumpunt, magis suspectas habent & timent, quam quæ manifeltas & magnas causas ha bent: sic latentes, paruæq;, & frequentes ac quotidianæ uiri arque uxoris oftensæ magis eos dissungunt, & uitæ consor tium labefactant. Et licet uoluptates in coniugio aliquæ appareant,

### O RA AM TO I MO

pareant, non tamen, ut aiebat Antiphanes, incomitatæ accidunt. funt enim earum comites tristitiæ, & labores. Hic for te aliquis uestrum obiiciet, eos, qui in Olympiis, & Pythiis, aliisq; huiusmodi certaminibus uictores cuadunt, aut sapientiam, aut quoduis genus uoluptatum sibi comparare student, multas prius molestias, laboresq; subire. quapropter honores, præmia, gloria, & huiusmodi illecebræ, quas Deus humano generi constituit, magnos labores, ingentesq; sudores necessario requirunt. Profecto si mi hi & aliud corpus, quale meum est, accederet, grauis omnino mihi uita foret, fi tantu negocium pro ualetudine corporis in dies colligenda, tum pro gloria, celebrisq; famæ, ac bene audiendi causa subeundum foret. Quid si uiduam duxeris, cuius mores, uitaq; honestissima ab omnibus probetur? fortalle in duriorem cruciatum abripiare. Ridiculum est enim arbitrari, quenquam, incensum cupiditate glo riæ, posse uel iltis satisfacere, nisi fuerit prorsus anilis, atque imbecillis animi, & huiusmodi feminarum specie implicatus. me uero neque hoc, neque illud supplicium à meo proposito amouebunt. quòd si adinferos tamen abducendus sum cum istis tartareis monstris; non uiduali thoro, led uirginali implicabor. Mallem ego uitam cum uirgine agere acer bam, & calamitosam, quam intemperatissimæ uiduæ periculo me submittere, eiusq; primi uiri memoria noctes & dies cruciari, atque perpetuo animi angore pœnas aliorum amentiæ persoluere. Sed audiamus quantum malorum furor hic rebus humanis importet. Primum enim in omni ser mone uita functos uiros ad cælum usque extollere non desinunt, tum illos laudare, illos prædicare, commendareq; : &, ut magis ad iram te commoueant, imaginem eorum, si qua forte(ut sapissime euenit)secum exportarint, semper habet in manibus, eamý; in tuis oculis assidue exosculantur: sin minus, nihil secius te præsentem contemnunt, spernunt, negligunt, probris omnibus lacessunt, alios ornant laudibus, felices eas appellant, quibus contigit cum talibus uiris uitam

traducere. tum denique apud parentes, apud affines, apud uicinos, etiam apud alienos, si qui forte obuenerint, calamitatem suam deplorant, quod datæ sint in matrimonium ignauo homini, cui neque augendi patrimonii, nec opum quærendarum studii quidquam sit. His autem sublatis erit aliud, quod etia obiiciant, nec cessabunt quo minus omnia scelere nefando, & audacia uiolenta, & cupiditatis incendio deflagrent, quo quidem scelere nullum prosecto durius et deteltabilius excogitari potest. Sed efficiam, inquies, ut mea hæc conqueri non possit. attamen nihil hoc tuo studio profeceris, nihil ista tua diligentia lucraberis. nequaqua enim legnius fallo queritur femina, quin audacia durisq; uocibus, inhonestissimis q; conuiciis, omnia magno eius dede cori, incommodo, damno ue confingat, imponato; ; uitia, fi quæ forte in te fuerint, detegat; commissa à te piacula multa absque rubore exclamet; inseda æque ut sacta criminetur : ita ut eam, quam tibi tuarum actionum, sententiarum, uoluntatum, rerum denique omnium fociam comitemá; fidam putabas, inimicissimam, & quasi domesticam hostem experiaris. Nam si forte dabitur, ut tui (licer perquam raroid accidat)flagrent amore, omnes magas, omnes consulet ueneficas, phyltra propinabit, lustrabit thorum omni ueneficio, ut tibi uincula grauiora amoris nectat, stimulos q; acerbiores admoueat, adeo ut, dum aliarum obliuione men ti tuæ afferre festinat, sæpe maniam inducat. Sin uero te habere odio cœperit, ne speres ullo modo amplius cum ea posse uersari. extemplo enim uenena parat, omnes insidias clan culum tendit: nihil omittit, quia aliud semper in te moliatur, & agat: nullum denique tam fædum execrandum ue est facinus, quod ipsa sua audacia, loquacitate, amentia, suaq; impudentia in tuam perniciem non audeat. Fieri enim non potelt, quin ea animi furentis elatio maritos omnes iniuria opprimat, ubi primum occasionem nacta fuerit. siquidem hic fexus ad omnia bona imbecillis, ad omnes iniquitates ualidissimus est, nec nisi ad malum, & ad exercendum

genus humanum à natura procreatus uidetur. Non est hoc loco prætereundus facrificii ueteris mos, ubi masculi uocabulo infontem, & nulla criminis macula notatum intelligi debere autumant theologi, per feminam uero crimen. Cyrillus enim Leuitico homilia prima, siue sit Origenis, ubi agitur de uitulo masculo sine macula offerendo, masculum ait intelligi, qui peccatum ignorat, propterea quòd femina fit peccati symbolum, & ad delinquendum procliuis. Ideo non nulli mulierem speculo figurarunt: in quo scilicet quauis similitudo quæda uiri appareat, eo tamen talta ett, quòd in speculo, quæ læua sunt, dextera, quæ dextera, læua reserantur, atqueita ueritati fucus fiat. Pulcherrime igitur in eas Euripides inuehere aliquando folitus, aiebat diram uim esse marinorum fluctuum, & uehementem fluuii, feruentisq; ignis impetum, diramq; esse paupertatem, atque alia innumera, sed nullu muliebre immanius esse malum. quandoquidem illud neque scribi, neque uerbis exprimi posse constat. Quòd si Deus aliquis mulierem formauit, opisicem eum malorum fuisse maximum, poetæ finxerunt: & quemadmodum magna tempeltas uentis uehementissimis excitata nihil habet commune cum tranquillitate, ita nec in mulieris animo, uariis nequitiis, tanquam fluctibus, agitato, cerni potest aliqua mentis honesta, aut tranquilla similitudo. Nolo equidem hoc loco, uiri Academici, thalami reuclare secreta: nolo cubilis arcana detegere: parco lectulo, parco culcitræ, parco ceteris, quæ pudor, honestatisá; ratio prodere uetat, quam multa figna dederintolim furo ris, & amentiæ, quam fuerint earum inconsiderata consilia atque turbulenta, quam facile sua leuitate, nullis incitatæ stimulis, ad omne facinus moueantur, & à mente, rationeq; deducantur, usque adeo ut neque homines, neque Deos improbitatis ultores credant, satis notum esse puto. Non potuit enim maior furor inuadere Alchmeonem, aut Ore-Item, quos matrum furiæ tædis ardentibus agitauere, aut Clytemnestram, Circem, Agrippinam, Fabiam, aut Semiramim.

ramim, quas furentes, & in maritorum suorum cæde bacchantes, uetultas nobis descripsit. multas enim constat fuisse eò progressas, ut immanissimo furore correptæ, uitam suis eriperent, ut Alcithea Pausaniæ mater, quæ, cum silium Spartiatæ in Tenaro monte domi inclusum same necare parauissent, primum lapidem ab obstruendum ædium exitum posuit. Quid, quaso, Belidis furiosius? qua, coniuratione facta, omnes maritos nocte una iugularunt? Hoc etia Albinas facinus impulit: quas eò progressas iracundia ferunt, ut duos & triginta interfecerint. Iam de Thebe, Rosimunda, Lucilla nihilattinet dicere, quas furor crudelissi mus ueneno ferroq; ob effrænatam libidinem ad coniugum morté perduxit. Vnde facile apparet, quam femineus iste sexus immanis étiam in alienos esse consueuerit, cum ista in uiros suos ta sceleratæ crudeles q; fuerint. etenim qui singula ordine suo colligere uoluerit, cunctasq; simul coniugii milerias exactius supputare, comperiet sane uerissimum illius dicum, qui cum graue maleficium infigni aliquo cruciatu optaret afficere, aliis eculeos, aliis cruces, aliis neruos, aliis alia tormentorum genera commemorantibus, is astans, quid here, inquit, hæc leuia tibi, momentaneas; tor menta memorantur? si cupis illum sacrilegum perpetuas tibiluere pœnas, & immania pendere supplicia, dato illi uxo rem. uere profecto, rectissimeq; . quid est enim tota coniugum uita aliud, quam tormenti genus acerbissimum? Colligite & examinate Patres singula: nihil prorsus aliud, excepta illa modica, leui, ac breuissima uoluptate, qua uel be-Itiis rationis expertibus frui temere licet, reperietis. O extremam hominum demetiam, existimantium in istis tam infimæ naturæ muneribus, aut temeritatis & fortunæ ludibriis, aliisq;, ueræ dignitatis ornamentum, aut firmamentum gloriæ elle constitutum. quid enim his inanius, quid leuius, quid inconstantius, quid mutabilius? Hic iurgia, lites, contentiones, rixa, probra, conuicia, suspitiones, odia, curæ, ærumnæ, anxietates, mærores, animi, corporisq; cruciatus.

ciatus, quales nec in Phalaridis tauro, immo uero quibus nec in inferis apud ipsum Minoem, aut Radamantum durio res ulli possunt inueniri. Ferunt Arrium rectissime respondisse Pacuuio, querenti, quod in horto suo funestam haberet arborem, unde prima uxor sese suspendisset, deinde altera, postremo tertia. Miror, inquit Arrius, te in tot successibus inuenisse lacrymas. etenim, per Deum immortale, quot tibi calamitates arbor illa suspendit. Adiecit, Amice, quæso te, da mihi ex ista arbore quos inseram surculos. adeo existimabat Arrius fortunatum eum esse, cui contingeret abi uxore liberari, sentiens felicissimam hominum uitam fore, si datum esset à conjugio solutos ujuere. Prudenter igitur Hipponactis dictum laudatur; dum inquit binos esse cum uxore iucundissimos dies, alterum quo ducitur, alteru quo mortua effertur. Qua de re narratur & illud Catonis: si sine uxoribus mundus esse posset, uita nostra non esset absq; Diis. Sed, ut idem apud Aulum Gellium, cum illis incommode uinitur, sine illis omnino non uiuitur, ut merito dici possit, uxor necessarium malum. Sunt enim infinita, quibus animisæpe in contrarias partes distracti, & à se ipsis dissiden tes, aut grauiore aliqua clade perculsi & abiecti, nonnun quam etiam erroribus impediti, à recta ratione deiiciuntur, & quamplurimis sceleribus obruuntur. sunt innumerabiles ærumnæ, ingentes dolores, acerbissimi casus, animum assiduo cruciatu lacerantes: quæ quidem poslunt eruditi homines deplorare, & iis aut penitus, aut aliqua saltem ex parte remedium afferre: nulla tamen est tanta prudentia, nul lumý; tam ualidum ingenium, tanta ue dicendi facultas, quæ ualeat éa mala proferre, aut dicendo consequi, quibus miserimariti abistis furiis tartareis conflictantur. Quod si omnia, quibus à principio, & ab ipsis nuptiis oppugnantur, referre uoluerimus; uix integra Iliade comprehedi possent. Nam ut primum quis nubit, ex libero fit seruus, ex ocioso solicitus, ex quieto inquietus: uigor paulatim deperit corporis, color emoritur, ora immutantur, pallescit uultus; uestitus.

uestitus, ornatus, & universus negligitur cultus, informis cernitur, squalidus, languidus, tristis, retunditur sensim omnis animi uigor, ualetudo infirmatur, comitas discedit, abit urbanitas, ioci recedunt, societas negligitur, uirtus quantumuis effera domatur, quod probe callens Antonius Faletus, proauus meus, uir sane suæ etatis egregie sapiens, cum filium Ioannem, iuuenem indomitum, intuere tur, nullam recipientem disciplinam, nulla monita admittentem, nihil aliud à Diis immortalibus precabatur, quam illi uxorem dari, utpote qui hoc unum tantarum uirium esse experimento didicerat, quod uel ipsas immanes beluas frangere, & ad mansuetudinem aliquam traducere pofsit. Legerat fortalle homo doctissimus, idem apud Gracos extitisse observatum adversus lupum, qui cum omnes insidias ab eo cuicunque gregi fieri uoracitate infatiabili uiderent, neque illum ullo laqueorum aut armorum genere apprehendere, atque deterrere unqua potuissent, tum sapietes Apollinem Pythium consuluerunt, quæ potissimum remedia ad tam dirum hostem comprimendum, hominumá; genus à tantis periculis uindicandum essent abhibenda. oraculum editum est, nihil opportunius, fructuosiusq; inueniri posse, quam uxorem illi dari, ut perpetua afficiatur miseria. Sediam ad ea, quorum gratia in hanc disputationem ingres si sumus, redeamus. Præsto sunt alia multa, quibus uxor te uerset, quibus affligat, urat, cruciet, enecet. imperare etenim uult, dominari, atque mandare: illum accerse domum, illum exclude: hic caue mihi limen attingat. At feruus est, inquies, socius, uicinus, amicus, consobrinus, fra. ter, pater, mater: ut lubet, inquitilla: nolo limen ingrediatur meum: tanquam te iam olim extulerit, & in eius ditio nem tua cesserint universa. quòd si tantum rogitare pergas, cur ita uelit; proterue respondet; quia sic uolo, sic iubeo, sit pro ratione uoluntas. Denique amandum est, quicquid amauerit; respuendum, quicquid respuerit. neque enim ab ea rationem exquirere ullam poteris: cum illa non

ipsam modo rationem, sed, quod prope etiam accedere uidetur, penitus ignoret. talem enim mulierem tribadem, quæ uiro dominari omnino uelit, uel quæ maris officium facere non erubescit, per gallinam, quæ cristam erexerit, cau damá; fustulerit, intelligi ueteres tradiderunt. ea siquidem ubi marem (quod non multæ faciunt) pugnando uicerit, cucurrire incipit, & exemplo marium tentat coitu superueni re, gallinasq; reliquas, ac si rem peragere possit, solicitat, & saliendo defatigat, cristam, caudamá; erigit, atque ea incedit specie, ut non facile inde sit, utrum mas an femina sit, internoscere . huiusmodi mulierum genus, quæ uirum oderint suum, cui etiam mortem intetent, neque nisi coitus gra tia blandiantur, uiperæ antiqui æquipararunt; quæ cum mari copulatur, caput eius ori insertat suo, atque in concubitus conflictu nimia uoluptatis ui superata, capite maris mor dicus amputato, maritum extinguit. ita Plinius, Nicander, Galenus, & plerique alii tradiderunt. Quibus uitiis quam paucæ mulieres careant, inde cognosci datur, quòd nec san ctæ præstantissimæq; matronæ ea omni ex parte uacare po tuerunt. siquidem Sarra Abrahamo eius uiro adeo molesta fuit, ut primogenitum suum Ismaelem cum Agar matre in arentes exponere solitudines, & in desertas abigere terras, miserrime sit coactus, tanta est enim feminarum proterui tas, tam dura importunitas, ut homini quantumuis constan ti, quantumuis sapienti uel parendum sit eis, uel domo penitus abeundum. Est igitur hac tota matrimonii appetitio perniciosa: euertit enim omnem ciuilis atque domestica disciplinæ rationem, iuris æquitatem oppugnat, fidei sanctitatem uiolat, amoris & amicitiæ fundamenta labefactat, atque euertit; animos præterea libertate exuit, formidine infamiæ concutit, uariis perturbationibus exagitat, atque furentilibidine ad omne facinus inflammat. Porro has molestias & aliæ consequentur nequaquam leuiores, tædiaq; non minus intolerabilia. Cibos enim si quando emeris, qui & suauissi mi fint, & iidem facillimi ad concoquendum, nisi tamen palato

lato ipsius placeant, aut crudos ipse deglutire, aut male paratos comedere cogeris. si litigare occeperis, uictoriam despera, quippe quam occidere facilius poteris, quam adducere ut susceptam semel sententiam deponat, quinimmo expugnare, uincere, & obtinere uult omnia, quæ sibi in mentem ueniunt, tanquam singula sua ingenii fertilitate nouerit. sicubi cœnasti, reuertenti præsto est in foribus taquam Megera, caput quassans, igneum sulphur ore euomens; unde, air furibunda, pessume uenis? qua cum fuisti? cum qua te oblectasti? cur illam allocutus es? quid res tibi cum ea est? quæ causa sermonum? cur aliam respexisti? cur substitisti? unde hæc habes? quis donauit? quælargita est? Non tutor ullus curiosior, non pædagogus importunior est. omnia resciscere uult, omnia exquirere : nihil agi se inconsulta, nihil dici patitur: eiq; omnia credere, & morem gerere opus elt, aut in alienas terras profugere. Adde, quòd sola uult amari, Iola commendari; alterius beneuolentiam, sui maleuolentiam uocat; alterius commendationem, propria ignominiam ducit : quidquid alii concesseris, sibi præceptum arbitratur, Si fœda est, amat; si pulchra, amatur. utrobique periculum maximum; utrobique marito solicitudo ma xima. non enim minus, magis etiam aliquanto custodia eget qua cunctos amat, qua qua à cunclis amatur. Iccirco quof dam Pittaco respondisse ex Aristonis comentariis legimus: si formosam duceret, habiturum eam communem; sin de formem, pænam; quoniam quidem nec iucunda amplius ei futura uita estet. quòd si pulchram duxeris, non erit tibi pœna; si deformem, & pœnam, & communem habebis. itaque nullo modo malum cauere potes. Quod si pecuniosam duxeris, non uxorem, sed dominam habebis, cuius famulus & seruus efficieris. si nihil adferentem dotis, nihil minus eris seruus, te enim solum duos alere oportebit. Si autem nobilis, est superba, insignia parentum facinorain dote numerat, te serui loco habet, fratribus, amicis, cognatis ser uire uult, mirabunda arrogantius imperat. Sin uero inæqua

lis, aut humiliori sanguine nata, nihilominus superba incedit, nec se genere fortunis ue, uerum libidine, cupiditateq; metitur, expleri nescit, modum suis cupiditatibus inuenit nullum; continere eam non facilius quam Protheum poteris, ne in mille se formas mutet, mille assumat facies. Quod si feminarum cupiditas turpis est; sequitur, ut ipsa quoque femina turpis habenda sit. neque enim ea res honesta est exi stimanda, cuius appetitu inhonestum esse constat. est enim tum pestilens & exitiosa, tum insatiabilis & infinita, nempe cuius nec ardor ullo modo restingui, nec impetus ulla ratione coerceri potest. Nec modo singulos maritos amentes & infanos efficit, sed universum hominum genus exagitat, & omnia humanæ societatis iura peruertit. Ex hac enim acerbissima odia, turbulentissima seditiones, exitiosissima bella nascuntur. ob mulieris impudentiam ac libidiném Troia euersa. Quid enim attinet hic commemorare, quantam cla dem rebus humanis femina inuexerit? ut alias innumerabiles omittam, quantam cædem, incendium, uastitatem orbi terrarum intulerit, quantas furor hic immanis in omnibus regnis & populis strages ediderit. Sunt enim hæc adeo perspicua, ut oratione nullius indigeant. Prætermitto inconstantiam infidelitatemý;, quandoquidem este soleat mariti proditrix, ac infidiatrix, præcipue, cum bile tumet, cu teruet ira, mox secreta pandit, mox propalat arcana, consilia prodit, operta reuelat, abdita exponit. Quid enim comme morem mulierum labes, turpia atque deteltanda flagitia, scelerumá; omnium collusionem, quibus se homines ab illo corrupto principio quotidie magis contaminarant ? Dica tantum hominem regium & excellum, ad imperium atque laudem natum, in tantam miseriam incidisle, ut sieret tande mulieris uile mancipium. o conditionem seruitutis miseram, acerbam, & luctuosam, in qua quotquot mala cogitatione licet complecti, omnia continentur. Quod si exemplis pugnare uellem, infinitam prope multitudinem afferre poslem molestiarum, quibus miseri coniuges affligun-

tur. ut enim alia immania, grauissimas; prætermittä, quæ omnia pati necesse est, curam seruorum, ancillarum, ui ctus, uestitus, quid illa? filiorum succurrere laboribus, necessitatibus prouidere, languentes excitare, errata corripe re, malis dolere, casibus compati, miseriis leuare, peccatis ingemiscere, damno, miseratione, dolores; affici. Sunt (inquiet aliquis) multa coniugia, feminili amentia peruersa: parum tamen recte uideris facere, si propter aliquod incom modum, quo matrimonia laborare soleant, omnia iura matrimonii in crimen uocaueris. At falluntur qui non credunt omnem feminarum multitudinem iisdem semper esse flagi tiis obnoxiam. sed id minus apparet, quamdiu est uirorum prudentia alligata, ut & aliquando earum comprimatur audacia. attamen quemadmodum bestiam immanem, quamuis eo tempore, quo uinculis constricta est, minime noceat, non obid cicurem atque mansuetam appellamus, quia nobis in mente uersatur quantas strages ederet, si illis uinculis eximeretur: sic ubi accidit mulierem aliquam non sponte lua, sed metu aut prudentia uiri alligatam, honestatis quasi fræno regi, debemus cogitare quid faceret, si iugo tali libera foret. Atque id ipsum magno argumento est, mulierem petulantem atque fera esse, quòd nulla ratione potest, nisi legum uiri metu septa fuerit, uitæ officia tueri. ideo leges viri in uxorem scriptæ sunt, ut petulantiam, amentiam, & reliquas animi labes ui, minis, atque metu constringant. & indomitas earum cupiditates assidua formidine coerceant. Illud enim est ualde odiosum, quod ut quisque animo præditus elt, ita maxime communis opinionis errore coniugium aucupatur, eaq; de causa omnia uitæ consilia & actiones ad uxoris uoluntarem alliciendam dirigit. Iccirco & seipsum priuat illo amplissimo omniumo; lætissimo libertatis fructu, quem perciperet, si uitam cælibem coluisset. præstans enim ea natura uis est ad libertatem tuendam, atque sunt ii mores & disciplinæ, quibus informari debemus. ut enim nihil est præstantius ingenio excellente, si fuerit honezil 2 Itis

#### ORANTOIO

stis officiis excultum, ita nihil pestilentius esse potest animo maxime mulierum uinculis alligato. est igitur illarum societas esfugienda, & leuitas irridenda, & improbitas execranda. At non eorum, inquies, ob id opinio improbanda, qui muliebri locietate ad sobolem suscipiendam delectantur, eo quod feminarum genus leue atque imbecillum sit, omni busq; iis difficultatibus refertum, quæ uirorum libertati, hoc est universæ saluti adversari solent : quandoquidem nul li hominum constituta sit in aliquo statu tam libera perman sio, qua non summa molestia, summaq; anxietate perturbetur. Agricola enim sudores maximos, tum solis æstus, tum trigoris patitur, satisq; sibi esle existimat si fructus ad prolem alendam percipiat. Item nec miles ulla pericula mortis, ullos labores uitat, ut uictoriam ab hoste referre queat. Nempe minus mercator sulcare maria recusat, licet profundissimos fluctus pertimescat, ea siquidem spe, ut tandem se in portum recipiat, suarumq; mercium lucru optatum consequatur. Ita neque homini adeo condolendu, si his tormentis ac difficultatibus sit obnoxius in coniugio, cum secum hæc omnia propaginis natura ferat. At nostrum elt, non ea appetere, quibus etiam obscuri homines implicantur, sed quæ nos in altissimo felicissimo q; gradu constituant. Quoniam si terra iam gremio mollito & subacto, quæ semen sparsum exceperit, loco segetis sœcundæ, quam sensim magna spe rusticus maturescentem expectat, esfundat suis uaginis lolium, alias q; herbas inimicissimas frugibus. aut grandine colluuieq; femina disperdantur, non ne maximum in luctum, assiduamq; miseriam agricola iure inciderit? similiter si exercitus è multis regionibus, habita cuiusque uirium ætatisq; ratione, accuratissime collectus, omnis interierit, aut si nauis onusta mercibus ditissimis in scopulos inciderit, nonne hæc militem sua nictoria, nautam lucro destituunt? Ita opinamur fraudari maritos eoru propagatione, si quando prolem claudicantem non modo fatuam & amentem, sed nequam & improbam genuerint; qua-

lis fuit Cleombrotus, qui se amentia præcipitem è turri deiecit; qualis Empedocles, qui simili insania uexatus, se ipsum in Aetnæincedium demisit; aut Pentheus & Athamas, quos poetæ nobis furore alienatos inducunt, & in propriam necem bacchantes. uidetis in Phædra etiam scelere & amen tia furente, fuisse penitus extincam indolem pudoris & honestatis. ut enim hic nihil dicam de Gilone, Dionysio, Phalaride, & Nerone, omnium tyrannorum crudelissimis; neque de Orthogathi Sicyonii, Cypseli, Pisistrati, Syllani, atque Mariani temporis calamitatibus, quæ cladibus innumeris rempublicam uexarunt: similis etiam improbitas Simoleuntem induxit, ut fratrem interimeret. neq; satis habuit huiusmodi peruersæ atque flagitiosæ prolis educatio, omnia scelera moliri, quibus fides & humana societas uiolatur, ac læditur, nisi etiam summam parentum pietate multiplici parricidio pollueret, atque uiolaret: ut Alcmæon, Orestes, & Nero, qui eorum matres Eryphilem, Clytemnestram, Agrippinam necarunt. Non omittam Agyrtem, qui non ucritus est Polydicem patrem, Thebarum Regem, Creonti prodere, demumq; morti tradere, ut Siroches, & Phraantes, qui Cofroem, & Orodem, alterum Persarum, alterum Parthorum Regem necarunt. Nihil de multis aliis dicam flagitiosissimis & immanissimis, qui progenitores suos morti dederunt. dies enim me deficeret, si uellem omnibus quibus possem exemplis hanc sententiam confirmare. Quemadmodum enim ab illa coniugii appellatione natum est principium istorum, item & omnium flagitiorum: ita, illa contempta, omnes uirtutes oriuntur. Quid enim, qualo, est minus uirtutis gravitati congruum, quam femina leuissimæ commercium aucupari? quid libero homini magis aduersarium, quam ex insipientissima mulieris temeritate pendere? quid denique inanius, atque infirmius, quam in filiorum propagatione aliquod uitæ præsidium aut spem denique constituere? quod quam diuturnum sit, agnoscere no possis. Nam si filii mali fuerint, summa calamitas est. rursus si probi

# ORATIO

si probi euadant, non parum nihilominus pariunt mali. affligunt enim genitorem, dum, ne patiantur, timet. Et siquis rerum imperitus liberos solatium appellauerit, ille quidem sentiet minus doloris, ac in medio infortunio fortunate uiuet. Itaque ex Euripidis sententia nos oportet aut uiuere solos ac calibes, aut natis iam liberis mori parentes. At ille summus Apostolorum pater, cuius numine & imperio omnia reguntur, cuius nec uita malis tentari, nec decus imminui unquam potuit; cum sit ipse immortalitatis largitor, ut ab hominibus pestem hanc auerteret, cælibem uitam coluit. Idem & fere omnis ea plebs sancta & innocens, quæ Christiana doctrina instituta esset, observauit. ut autem hinc initium sumamus, cum multa diuinitus in humanis animis innata fint, nihil tamen habent utilius, quam ingenitum calibatum, qui custos est omnium uirtutum. Primum enim huius sanctitatis lumen elucetin pueris, atque illos ad studia uigilantes efficit. poltquam uero ætate progressi, magis uim ipsius naturæ dispiciunt, quid est quod eos cælibatu uehe mentius ad uirtutis studia incitet? Huius autem uitæ cælibis multo alacrius adolescentes ad artium ingenuarum Itudia excitantur, iuuenes ad colendam militarem disciplinam paratiores fiunt, alii ciuilia munera diligentius obeunt ac administrant. Hæc enim sola homines beat, mentes ad superna omnia atq; diuina inflammat; hac omnes in uirtute uerfari facit, non ocio languescere, luxuria & mollitia difflue re, non auaritiæ fordibus inquinari permittit, non hoftis aspectu terreri, sed se uariis periculis obiicere, & omne atatem in honestis actionibus traducere. ex quo efficitur, omne studium honestatis religione calibatus contineri. Et ut singula uitia singulis uirtutibus opponuntur, ut libido temperantiæ, frugalitati luxuria, liberalitati auaritia, ita coniugium bonis omnibus aduersatur, omnemq; splendorem decoris & honestatis extinguit, tanquam contrarium quodda oppositumý; prudentiæ. Nam uti prudentia est reca ratio, lumen quoddam menti præferens, quæ nullo errore præ**fcribit** 

scribit quid fugiendum aut sequendum sit; ita nec hoc clarum beatumq; lumen ei possidere licet, qui mulierum com mercio se dedit, earumq; estrænatæ libidini se subiecit. None pulchrius est uoluptatem aspernari, naturæ blandimenta respuere, uitæ cursum in corporis labore, & in animi con tentione conficere, quam huiusmodi perditissima libidini se dedere? tanta sane est calibatus dulcedo, tanta suauitas, ut, qui illa semel capiuntur, tametsi sapientes à uulgo non ha beantur, nullis inuidiæ telis, nullis fortunæ tormentis de bilitari, frangi ue possint. quas enim uigilias, quos labores non perferunt illi, quos cælibatus eximia quies ad disciplinarum studia inuitat atque allicit. quæramus à uobis ipsis, uiri Academici, qui summam eruditionem in omni literaru genere consecuti estis, an potuissetis unquam ad gradum dignitatis tam sublimem peruenire, nisi uos à principio honestas ipsa quasi manu ad tantam præstantiam deduxisset? Non negabit Bartholomeus Riccius, uir omnibus literarum laudibus abundans, & infigni eloquentia præditus; non negabit Marcus Antonius Antimachus, qui utranque linguam, Græcam & Latina, clarissimi ingenii monimentis illustrauit; non negabunt Giraldi, uiri omni doctrinæ genere atque philosophiæ laude cumulati; non negabunt denique Lolius, Pigna, & reliqui uestri ordinis principes, qui literarum studia cum maxima gloria colunt. Hoc fatebuntur fane omnes uiri eruditione præstantes, quos esset infinitum recensere, se se calibatus iucunditate delinitos, uarios labores sustinuisse. Hic enim divinarum rerum participes facit, hunc fanctifsimilli uiri colentes, Angelorum theatrum fibi propofuerunt; omnesq; Pontifices, quos sacræ literæ principes statuerunt, eisq; sedem ac potestatem supremam concesserunt, atque huius teltimonio comprobari cupiunt, omnemá; di gnitatis magnitudinem sitam esse conspiciunt. Quid igitur illa uita iucundius, quam mentes caltæ, nulla libidinis contagione, aut memoria contaminata, in illa calesti regione

consequentur? o vitam sanctissimam ac beatissimam illoru, qui in hac libertate præstanti locati, non iugo muliebri comprimi, nec earum uitiis infici, nec deformitate maculari, nec querelarum tormentis se conuelli permittent. tales enim femper expertes erunt omnium malorum, quæ ferre solet hu mana fragilitas; immo æternis prælidiis & ornamentis egregie redundantes gloria immortali circunfluent. Hi enim so li demum erunt beatifsimi iudicandi, hi omni bonorum copia cumulati, horum laus emori non potest, nec horum no men ulla unquam obscurare poterit obliuio. Hos inquam omnes calites intuentur, Deusq; hos sibi adoptauit & am plectitur. Quis igitur calibem uitam, tot animo commoda prospiciens, non optabit? & a coniugio, mulierumq; impudenti turba & collunione separari non affectabit? Quod primus homo fenfit, qui dum non cælibatu fed uxoris suæ stimulo niti pulchrum existimauit, statim orbatus omni lumine calesti suit, Dei benesiciis amplissimis spoliatus, ex altissimo gradu dignitatis deiectus, omnibusq; florentissimi illius status ruinis oppressus, atque immanissimorum hostium cupiditati prædæ relictus. Sed contineo me, partim quia uobis nolim nimis prolixa oratione moleltus esfe, partim quia satis esse dictum puto ad matrimonii incommoditatem arguendam. nimis enim diu uestra humanitate forsitan abutor, & immodica loquacitate uobis aliqua ex parte molestiam adserre possem. tempus enim me desereret, si cunctaincommoda & mala, quæ coniuges patiuntur, enume rare uellem, cum uix tot arenas habeant littora, non tot flumina guttas, quot miserias consortium uita. Quid? ego damno matrimonium? Minime, inquam. qua enim fronte peccator damnare auderem, quod Deus instituit? Quin immo intelligendum est, talem nos opinionem de uita calibe laudanda & expetenda, de coniugio tugiendo & uituperando accipere, quales sunt ii mores, quibus imbuti sumus. id enim quisque laudabile iudicat, quod intuetur, quod amat,

quod ardenti desiderio appetit. Qua igitur uarietas est in uitæ cælibis iudicio, uarietas est eadem in matrimonii opinione. Est enim lenæ & meretrici sua laus in circumuenienda iuuentute, & turpitudinis illecebris allicienda. Quid, per Deum immortalem, stultius, aut impudentius uanitate? quid odio maiori dignius, quam doli, fraudes, infidiæ? Sed uidemus Vlyxem Homericum, auxilio Palladis, celando, & mentiendo, mentemá; ad omnem malitiam & fraudem uersando, diuinis laudibus ornatnm fuisse. Item Musas apud Hesiodum gloriari legimus, se, cum uelint, falsa confingere, & similitudine ueritatis, quos uelint, in fraudes inducere; ut ille, qui templum Dianæ Ephesiæ incendit, & boues Apollinis abegit, & Vulcani instrumenta surripuit. Fabulæ sunt, dicet fortasse aliquis, matrimonium autem laudabile est, utpote legibus institutum, Videmus etiam multa facinora tetre & impie concepta apud quam plurimas nationes honesta & laudabilia existimari, quòd essent legibus præscripta: ut apud Lydios statutum erat, non satis eam mulierem probam, atque antiqui moris feminam existimari, quæ non prius corporis peruulgati quæstu dotem sibi colligeret. Neque minus Assyriis mulieribus nubere licebat, antea quam fuisset illis ab aliquo peregrino stuprum in luco Veneris oblatum. occurrunt sexcenta præterea: sed hæc narrasse satis est: ut ostendatur, quibus moleltiis, atque acerbitatibus ob delicti nostri grauitatem summus ille censor maritalia bona respersit, eiusq; fructus quanto colligendos labore mortalibus proposuit. nam si ex una parte coniugii bona, si modo ulla sunt, (nam mihi quidem id magnopere dubium est, & crit, opinor, omnibus rem ipsam accurate examinantibus) ex atlera uero ea, quæ insunt, incommoda constituantur: mehercule Oceani immensi cum admodum tenui, & uix fluente riuulo uidebitur elle comparatio. ita, patefacta ueritate, cælibatum omni Itudio expetendum, omni retinendum industria, omnibus efferendum laudibus, pro eius merito, ac digni-

# ORANTOINO

dignitate, statuemus, coniugium uero & uitandum quammaxime, & uituperatione dignum acerbissima, odioq; infectandum, ut ille poeta dixit, cane peius, & angue. quam ego uobis sententiam cupio esse, uiri Academici, pro mea in uos beneuolentia, atque observantia ita sirmam, ut nunquam immutetur. sic enim & animorum uestrorum tranquillitati, & uestris studiis, uestraq; gloria rectissime confuletur.

vibus nuberechicebar panreaquem fuiller allis ab aliquope-

cente pratereal fed her narialle lous ell; ut offendatur,

smili quidentid magnopere debitom elle de crit, comón,

car qua infine; incommoda confiniantes melicrcule O-

biligia, omnibus efferendum laudibus, pro eius mermo, ac

# DEMATRIMONIO ADACADEMICOS FERRARIENSES.

omodora up v O D mihi uel maxime optandum erat, uiri mulqi am all Academici, & quod unum ad susceptam for -Q al tasse aduersus me iracundiam maritorum sedandam, maledica mulierum delenda maxime spectabat, id non humano consilio, sed prope diuinitus datum, arque oblatum mihi à uobis uidetur; ut, quantum de matrimonii dignitate ex mea uituperatione, uestro iussu suscepta, iampridem est detractum, nuncex mea laudatione tantundem accedat ornamenti. ad quam rem, Patres, libentissime, summaq; cum uoluptate accessi, non tam ut dignitatem uxoriam, si qua in parte læsa fuerit, restituam, atque earum diminutum erga nos amorem reconciliem, redeamq; in gratiam cum omnibus uxoribus nostris, quam ut uobis ipsis in primis etiam satisfaciam. quamuis non adeo acrem mentis aciem, non eam ingenii uim natura mihi fit elargita, ut in tanta rerum uarietate uestrum unicuique satisfacere possim : qui ne Hippiam quidem ipsum satis commode tam dissimilia studia, tamó; contrarias actiones tractaturum existimem; quem gloriari folitum aiunt, nihil esse ulla in arte rerum omnium, quod ipse nequiret explicare. Pugnabo tamen, Patres, pro uirili parte, ut, quando hæc à uobis mihi commissa causa est, officio meo defuisse ne uidear; & illud simul homines intelligant, uestrum hunc sapientissimum Ordinem in me habere imperii nihilo minus, quam uestra grauissima auctoritas requirit. Quòd si sidem aliquam, auctoritatemq; mea de cælibatu habita oratio apud uos obtinuit: pluris debet esse nuc & teltimonium, & iudicium meum. tunc enim opinione, nunc autem, expertus, re ipsa moueor. uxore ducta, ex illustri Calcagniniorum familia, moribus & ingenio prædita, ad omnes res mirifice obsequente, suaussima omnibus horis eius consuetudinem sentio. liberis uero susceptis, qui al-2 ludant

ORATIO

ludant ante pedes, in gremio festiuissime blandiantur, dulcissimo nomine patrem appellent, pellitur à me omnis tristitia: risus, & iocus, & læta omnia domesticos intra parietes habitant: mihi nunc denique ipse placeo, qui prope me omnia mea bona nunquam non uideam, & in iis me ipsum quasi recreatum, ac renouatum agnoscam. Ac sieri quidem posse uideo, ut alios alia magis delectent, quemadmodum fere solet in picturis: neminem tamen, (niss si quis omnem prorsus humanitatem exuerit) quicquam ad humani generis focietatem conservandam magis esse matrimonio aut necessarium, aut amplum, affirmaturum existimo. Quòd si illa liberi lectuli uita quorundam opinionibus plus fortasse arriserit, eo quòd quendam (sed heu nimis sicte) libertatis aspectum præseserat; cum falsa & plurimis seruitutis maculis sit aspersa: at matrimonii uis non incerta hominum opinione, sed certo ipsius natura sensu iudicatur, atque diuino flatu infunditur. in ea enim non nisiadumbrata quædam fe licitas, multis persæpe molestiis inuoluta, cernitur, in hac uero solida & expressa beatitudo, quæ sola est sua natura, & immutabili æternitate laudabilis. nam si felicitas omnis, ut Plato censuit, rebus tantum honestis, atque perpetuis tribui solet, & uera æternitas in propagationis præcipue bonis conssistit : quis dubitet, omnem felicitatem esse ad dignitate matrimonii referendam? quod ut dilucidius pateat, sumamus hominem co ingenio instructum, ut mentis aciem in mundi fabricam, admirabilemq; ornatum, atque totius naturæ constantiam intendat; conuertat sese ad sui ipsius or tus contemplationem; uideatq; tandem, quid sit suo natalium splendori consentaneum : intelliget prosecto, uiri & mulieris coniunctionem priorum parentum satu editam, no modo sequendam, sed etiam summa religione colendam: cum ex eo non modo omne mortalium genus, sed immortalium seruetur : non quod semper plane unum & idem sit, quale diuinum genus est: sed quia id, quod abit, senescitá;, aliud nouum sibi simile relinquit. ea de causa unumquod-

que animal fœtum, seu germen suum natura colit. hoc enim studium, hic amor cunctis insitus est, ut genus suum producat, æternumq; reddat : quoniam, ut Plato aiebat, cu naturæ perpetuitate curare oporteat, & nepotibus relinquendis Deo ministros pro se ipso tradere, gignere debemus liberos . ex hoc enim non folum admirabile id æternitatis decus, quod diximus, oritur, atque singularis animorum maris & feminæ conformatio fidesq; elucescit, sed uera sanctitas existit. quod enim sanctius, quam quod ipsa natura sanxit? quod ipse rerum pater instituit, confirmauit? Iam, si cetera sacramenta, quibus Ecclesia Christi potissimum nititur, religiosa quadam ueneratione coluntur; quis non uidet huic plurimum religionis deberi, quod & à Deo, & primu omnium est institutum? Nam cetera quidem in terris, hoc in paradiso; cetera ad remedium, hoc ad consortium felicitatis: cetera naturæ collapíæ sunt adhibita, unum illud conditæ naturæ datum est. Si leges à mortalibus institutas sanctas habemus, non erit consugii lex sanctissima, quam ab eodem, à quo & uitam, accepimus? Quid æquius magis, quam id reddere posteris, quod ipsi à maioribus accepimus, gratiq; animi officium illorum uotis, ac desideriis præstare, qui nos in hanc lucem ediderunt, cogitantes, cu pientesq; genus suum successione quamlongissima propagare, & filios filiorum relinqueré? secus autem partem ali quam ipsorum desiderii non exequemur, sed uoluntatem eorum irritam reddemus. Quid magnificentius elle potelt, quam quod iple Christus commendauit, qui nuptiis una cu matre non solum interesse dignatus est, uerum etiam nuptiale conviuium miraculorum fuorum primitiis consecrauit? Nec aliud sane, quam de matrimonio, Apostolorum principem significasse dicemus, cum de dignitate Christianorum dissereret, dum inquit, Vos genus electum regale sa cerdotium. Hinc animo repetamus, quantum nomen, quan ta sit coniugalis felicitatis dignitas atque maieltas; cum ille princeps Deus eam ab omni contagione sceleris expiatam fibi

# OARMAI TO IHOU

fibi adoptarit, aptissimis gloria insignibus ornarit, & beneficiis immortalibus atque diuinis affecerit, non ut Lycurgu, aut Mosem, aut Solone, sed se ipsum solum auctorem agno scat, ea de causa Christus optimus maximus eam sibi coniunxit: matremé; sanctissimam divinorum etiam ornamentorum societate deuinxit, non ut uiro mater contaminare tur, quæ semper esset uirginitatem retentura, sed ne matrimonio careret, & ut matris exemplo ad illud ipsum nos hortaretur, nosq; illius sacramenti participes efficeret. Si quidem ab initio, cum post universæ naturæ constitutionem hominis corpus è terra finxisset, miseram prorsus, & iniucundam nostram fore uitam prospiciens, nisi sociam adiun geret, Aeuam ex colta hominis, figura corporis pulcherrima, eduxit; non ut haberet elegantiorem aliquam domum, in qua lautius, aut commodius habitaret; non ut cælibatum amplecteretur; sed ut crescerent, & multiplicarentur, neque terram modo, sed calestes quoque sedes, lapfu Angelorum uacuas, implerent. Hinc iam uidere licet excellentem & magnificam humanæ focietatis origine; quæ non aliunde, quam à Dei spiritu, manauit, & in elegantiffimum corpus mulieris inclusa, matrimonii formam, labe nulla uiolabilem, retinuit. Is itaque primus homo coniugium amplexus, mulieris societatem nouit, procreandorum liberorum causam non ab alio doctore, quam à Principe Deo, accepit. uerumenimuero, cum corpus Aeuæ incredibili specie excelleret, fructusq; illius nobilissima arboris, qua boni & mali scientia continebatur, serpentis calliditate inductus temere sumplisset; spreto ipsius Dei, omnium rectoris, præcepto, quamprimum è regio illo do micilio, quem paradifum Graci uocant, loco irriguo, & amæno, omni florum uarietate distincto, & sempiternis arboribus consito, eiectus, ut uictum sibi suo labore conquireret, tandem loco in rerum humanarum procreatione impetrato, non ne, excrescentibus liberis, ac posteris, ut eorum necessitati consulerent, domos, tecta, quibus imbres ac tempe-

tempestates defenderentur, inuenire, & ædificare perdocuit?sic enim diuino consilio esfectum est, ut, dum pro se quisque ceteris auxilium sert, & uicissim aliorum artibus atque facultatibus se ipsum tuetur, ius illud humanæ societatis permaneret, idq; iam inde ab eo tempore, quo genus humanum erat adhuc in montibus atque siluis dissipatum, cum nullis esset ciuilibus institutis, aut domesticis moribus excultum. Verum enimuero non folum ab ipsius mundiinitio sacrum hoc matrimonium universum repleuit orbem, sed etiam, quod dubitare neminem existimo, post diluuium instaurauit. nam cum Deus orbem terrarum improbitate & sceleribus refertum cerneret, statuissetq; humanum genus diluuio perdere; ad multitudinem tandem reparandam, unum ex omni populo uirum iustissimum Noe cum coniuge, ac tribus filiis, totidem q; uxoribus delegit: qui, exiccato orbe, cum ipsa multitudo in immensum per sacra matrimonia excreuisset, & eos angustia locorum continere no posset, rerumq; penuria cogeret, ad quærendas sibi nouas sedes huc arque illuc dispersi, rursus omnes insulas, omniaq; terrarum sola repleuerunt. Nam, cum ceteræ res omnes ita à natura institutæ sint, ut uel ad formanda ingenia, uel ad fortunas hominum conservandas, atque augendas, uel ad mercaturam, & opificia, uel ad doctrinam, ceteraq; huiuf modi, uideantur comparatæ; fola tamen res uxoria est illa, cuius gratia, & munere ea omnia mortales consequuntur; sola, quæ ab initio ciuitates omnes peperit, auxit, atque seruauit : nulla est enim resp. quæ non gaudeat hoc uno progenitore suo, & quem enixe, ueluti primum eius parentem non colat, non diligat, non admiretur, & summa cum ueneratione complectatur. Sed quando de nominis tam san cti, tamá; augulti origine, & dignitate diximus; pauca quadam de illius quoque fructu atque utilitate dicenda funt: non, quo magnopere intersit ad matrimonii celebritatem, quamplurimas imagines enumerare, aut quam multis ætatibus ab illa fuerit claritatis possessio retenta. Cum enim generis

# ORATIO

generis principium ad Deum referat, inuidiam nouitatis nul la reformidat. nam ex omnibus humanis propagationibus ea est utilior, quæ ad societatem, amicitiam, & sædus propius accedit. ea enim non nisi solo oritur coniugio, ut quæ sola sit ueluti seminarium quoddam ad ceteras propagationes, omnem communitatem contineat bonorum, fortunarum, ac liberorum, omnia in commune conferat. huius enim opera, atque ope iam olim ex agresti seraq; uita ad ciuilem cultum deducti, ad quandam societatem per affinitates, & sanguinis coniunctiones, beneuolentia & caritate conciliati fumus: cum natura tantam uim in duobus corporibus negauerit, ut esset inter nos omnium rerum sine ulla exceptione communitas, atque coniunctio. Hoc enim primus ille parens Adam nobis apertissime declarauit, dum spiritu afflatus diuino inquit: Hoc est autem os ex ossibus meis, & caro de carne mea. hæc uocabitur uirago, quoniam ex uiro sumpta est: propter hoc relinquet homo patrem & matrem, & adhærebit uxori suæ: & erunt duo in carne una : scilicet quòd unius membri uice coniugium ex geminis coalescet. Hinc est, quòd coniuges pro duobus oculis quaternos, pro duabus manibus totidem alias, in omnibus negotiis habere dicuntur; quibus una iunclis facilius suum opus uterque peragit: proinde fessis alteris, reliqua suum of ficium præstant, ita ut felicius omnia, mutua ope freti, si mul regant atque administrent. Nec tamen eadem sunt uiri & uxoris officia. uiri quidem munus est & filiorum erudi endorum, & rerum omnium, quæ extra domum aguntur, matris uero nutriendorum, & eorum quæ intra domum agi tari oportet, ornare domum, regere penetralia, hospites excipere, propinquos complecti, penates curare, ut mensa, lectus, ut omnia paratissima sint, side universa custodire tan quam nocturnus diurnus comes, socia thori, custos laris, magistra domus, & rei familiaris: ea denique, sine qua nil fere dicere possit esse suum. serui utplurimum expilant: suffurantur famuli: uicini nihil non carpere uolunt: omnia fraudi

fraudi sunt exposita: omnia squalent: domus tota sordida est, sine ordine, sine nitore: dissipantur omnia, si coniux defucrit. si filios habueris, pudebit aspicere illegitimos, & ignominiæ illorum misereberis. si uero non habeas, detertum te, & orbum, sine posteritatis spe, ingemisces. sola uxor non inuidet uiro, aut uxori uir: suam uoluntatem cum tua uoluntate conjungit : eadem illi tristitia, eadem jucun ditas, quæ tibi : communis & simillima tum uita, tum fortuna est, cum tota ex te uno pendeat, in te uno quiescat, tadiug; nobiscum durar, quandiu in uita manet. Filii aliquan do exeunt è parentum potestate uel emancipatione, uel religione, alterum sibi domicilium comparant, & sibi ipsis ui uunt, quærunt, commercantur : sola uxor ne pedem quidem flectit à viro, semper in manu & potestate nostra est tota: quicquid illa lucri, quicquid mercaturæ facit, uiro facit: diuitiæ illi eædem, quæ & uiro, paupertas eadem, par dignitas, communis accessio. Et cum à liberis parentes discedere nulla lex ueter, siue morbus impellat, aut dissidiu fuadeat; uxorem tamen humanæ & diuinæ leges unius cubiculi semper atque conuictus consortem esse uoluerunt; ut, qua è uiri costa in uiri auxilium facta esset, ea nunquam seiungeretur à uiro, nec sontico, nec elephantico morbo, nec ulla pestilentiæ ui maritu derelinqueret; comes in tectis, in le cto, in prole suscipienda, in periculis, in laboribus, arque in omni fortuna, in omnibus uitæ actionibus. non abest in fomnis, non in uigiliis abscedit, una caro, mens una, concordia instituta diuinis, humanis quoque legibus confirmata, recepta à barbaris, admissa per omnes orbis terrarum tractus. Accrescit interim dulcis affinium turba, unde duplicatur parentum, fratrum, fororum, nepotum numerus. natura enim unam duntaxat matrem, unum patrem tribue re potelt : conjugio pater alter, altera mater accedit, qui te, ut cui lua uilcera commiscuerint, singulari pietate profequuntur. Hinc ipsi parentes ob morbos, aut ob senium imbecilles facti, ab iis, quos procrearunt, pari caritate & ali-

# DOEI CTIAMA AO

mentum, & eam, quæ requiritur, curam merito consequuntur : atque ciuitas omnis huiusmodi necessitudinibus quali quibusdam nexibus auctor, & coniunctior efficitur. Nam quod aliud huiusmodi ornamentum ciuitas, aut domus habere potest, quale per mariti & uxoris consortium effici tur?non sane preciosa ædificia, & sublimes muri, & forni ces ornati lapidibus, quos plerique ob ignorantiam nirtutis admirantur; neque pictura, aut aliud quippiam exillis, quæ uulgus stupet, ornamentum est domus, sed uiri & mulie ris coniugium, qui mutuo copulantur, & facri sunt Diis nu ptialibus nataliciis, Laribus: & inter se consentiunt, nihilá; non comune habent usque ad corpora, immo animas ipías. Hinc, si res secundæ sunt, duplicatur felicitas; sin aduersæ, coniuge socia teperantur. prope enim adest, quæ consoletur, ac leniat, quæ inserviat, quæ tuu malum suum, &, si leuari possis, totum ad se transferri cupiat. Si domi agis, habes quæ solitudinis tædium depellat : si foris , elt quæ disceden tem osculo prosequatur, absentem desideret, redeuntem læta excipiat, dulcis iuuentæ sodalis, gratum senectutis solatium . Iam , quanti æstimabis , ubi pulcherrima coniux pulchra faciet te prole parentem, ubi quis tibi paruulus in aula luserit Aeneas, qui tuos tuæq; coniugis uultus referat, qui te blanda balbutie patrem appellet. Habes qui senectutem tuam oblectent, qui morientem osculo prosequan tur, extremum spiritum excipiant, oculos claudant, iusta persoluant, in quibus denique renatus uidearis, quibus superstitibus tu ne occidisse quidem puteris. non abeunt ad alienos heredes quæ tibi parasti. ita tanquam omnibus perfuncto ne mors ipsa quidem acerba uideri poterit: quin immo tantum in liberis ponitur, tantum iis tribuitur, utantiquitus, qui filiis superstitubus decedebant, eos inter diuos referri mos fuerit. quem morem Herodianus in Seuerianis iustis latissime persecutus est. Sed quid de utili aut iucundo disputemus, cum non utilitas modo, uerum etiam necessi tas ad coniugium impellat? tolle matrimonium; universum

hominum genus idem tolles : propagationem, orbem terraru euertes. lublato enim coniugio, nihil eorum omnium, quæ extant in regionibus, provinciis, regnis, urbibus, post centum annos supererit. tanta est inter eos, qui matrimo nii legibus conformati sunt, in perpetuitate colenda conspiratio, tanta officiorum omnium societas, tanta denique morum similitudo, ut nullam necessariam magis, nulla suauiorem coniunctionem, quam uiri & mulieris, reperias. nã quis sodalis sodali, frater fratri, filius parentibus tam fuerit amicus, & gratus, qua uxor est suo marito? ceteris enim amicis beneuolentia coniungimur, cum uxore & fumma caritate, & corporum permutatione sacramenti sædere, & for tunarum omnium societate non ad exiguum temporis spatium, sed in omnem uitam, ad omnia uel secundæ, uel aduer sæ fortunæ euenta copulamur. Aliæ animorum inclinatio nes similes sunt mixtionibus leguminum, aut aliorum huiusmodi, quæ inuicem apponuntur, uiri autem & uxoris amor mixtioni, quæ tota per totum fit, ut uini cum aqua. reuera enim undequaque commiscetur coniugalis amor. Merito Romanorum legumlatores munera uicissim dare & capere coniuges uetuere, non quo alterum participem, alterum uero expertem cuiusquam rei esse uellent, sed eo potius consilio, ut communia inter se esse omnia existimarent. Alia quoque ratione maximus hic amor est, quoniam aliæ societates aliorsum etiam quandoque declinant, uxores autem so lum mariti animum recipiunt, non enim cum eis agere opus est, ut Gracos sub Cyro militantes secisse accepimus, qui cum hostes uociferantes impetum facere animaduertissent, eos filentio excipiebant; contra uero, fi illi filerent, celeriter magna uoce exclamando inuaderent. At mulieres prudentiæ pudorisq; participes, cum irati mariti clamant, silentium agunt; cum silent, eos alloquuntur, & iratos mitigant. Ideo Plutarchus in coniugalibus præceptis oportere aiebat mulieres à luna diversas esse; quæ cum à sole recessit, lucida cla raq; cernitur, eadem, cum soli successit, euanescit. contra

# ORATIO

enim deberet uxor modesta præsente tantum uiro à ceteris cospici, eodem uiro absente, domi agitare, ac sese occulere. Apud Aegyptios autem tacta erat pudoris cura, ut mulie ribus interdictus effet calceorum usus, quo proditæ palam uerecundarentur, ac ueluti testudines intra sua tecta se cohiberent, qua de re Philonis uxor interrogata, quamobrem fola ex aliis in conuentu non gestaret ornatum aureum, quonia, inquit, pro ornamento mariti uirtus mihi sufficit. Præterea in ceteris amicitiis quanta simulatio, quanta perfidia? sæpe ii, quos amantissimos existimamus, mutata fortuna deficiunt: sicut hirundines exacta æstate deuolant. nonnunquam recentior amicus ueterem eiicit; diues pauperem, no bilis ignobilem. paucos audiuimus, quorum fides ad exitum uitæ constiterit. uxoria caritas non perfidia uiolatur, nulla simulatione obscuratur, denique sola morte, immo ne morte quidem distrahitur. illa parentum, illa fratrum pietatem præ uno te contemnit, te unum respicit, ex te pendet, tecum emori, immo pro te mori cupir. quod ex Alcestis facto cognoscitur: quæ, cum, Admeto, uiro suo, ægrotante, responsum fuisset ab oraculo, breui illum moriturum, nisi quis amicorum pro éo mortem subiret; cum omnes recusassent, sola morti se obtulit promptissimam. cuius exemplo legitur, id esse apud Erulos, populos ad Istrum flumen habitantes, institutum mortuo uiro, illico laqueo uxorem seipsam suspendere. quod si aliqua forte recusaret, ea uti intamis aliorum commertio secludebatur. Apud Catheos & Indos uxores cum uiris defunctis comburebantur. & apud Aphros ad Oceanum, & apud Thraces, qui supra Christonaos sunt, uxor carior (plures enim ducunt) cum uiro occisa sepelitur. Possem multarum exempla adducere, ut de Tyro Thessala, Euadne, Panthea, Aria, Hypermestra, Laodo mia, Portia, Hipsicrathea, aliisq; plurimis, quæ & in omni uitæ discrimine se pro maritis opposuere, atque pro eorum salute uitam cum morte commutare non timuerunt. Nec uelim tamen Patres existimetis non inesse eundem marito-

rum

rum amorem in uxores : quoniam Orpheus ( ut fabulantur poetæ) descendit ad inferos non alia de causa, quam ut Eurydicem, multis ante lacrymis defletam, repeteret. & Pericles nunquam egressus domo, quin Aspasiam uxorem dissuauiaretur. Sed ut ad altiora ueniamus, nonne Periandru Corinthium adeo uxorem dilexisse legitur, ut etiam mortuæ se commiscuerit? M. Plautius in Asia cum sexaginta nauibus proficiscens, cum Tarentum uenisset, Orestillam uxorem, quam secum duxerat, ibidem morbo absumptam amisit, cuius dum celebrarentur exequiæ, impatiens mæroris Plautius pugione se confodit. Rex etiam Persarum Darius, existimans uxorem suam ab Alexandro intersectam, fummo eiulatu castra impleuit, ac multo grauius, quam se, uictum esse tulit. Hoc enim in rebus omnibus incredibiliter natura fabricata est, ut licet omnes rerum formæ sint inter se dispares atque dissimiles, tamen in his insit eadem uis & potentia, ut alia aliis magno beneuolentia nexu coniungant. Sidera nanque cernimus non tantum ordine atque specie, uerumetiam uirtute & potentia coniungi : deinde uidemus calo subiecta corpora concitari, atque etiam igni, omnium elementorum facile principe, tellurem, omnium parentem, fubiectam uario rerum genere compleri, uelut infuso semi ne mariti fungatur officio. Quid autem(ut ad hæc inferiora descendamus) de plantis, aut animantium genere dicam? an in omnibus eadem est facultas atque naturæ bonitas? & hoc etiam quouis arborum, ac plantarum genere licet inspice re, quæ eandem in specie coniunctionem habent, & eunde coniunctionis fructum. Nam cum palmarum alia mas, alia femina sit, inuicemý; maritali quadam copula coniungantur; mares attrahunt ad sese feminas, neque illæ congressum, quantum cunque adniti possunt, aufugiunt, sed, ultro ramis uicilsim contra ad osculum quodam modo exporre-Etis, manifelta dant mutui desiderii signa. Est idem amor in piltaciis, quorum semina cum panguntur, mas & femina committi debet coniunciis naturis. Idem & in gemmis di gnolcitur.

#### OARMATTIO

gnoscitur, cum aliæaliis uidentur indigere. Denique nullum genus animantium est, in quo non extare atque eminere quadam coniugii speciem perspiciamus. nam uolucres ipiæ pene omnes matrimonio iunguntur, & nidos suos tanquam geniales thoros concordi mente defendunt, & fœtus suos, qui certi sunt, ita diligunt, non modo ut eos diligenter alant, uerum etiam, si quis uelit eos auferre, unguibus ac rostro tueantur acerrime. Quin etiam leones eodem coniugii uinculo muniuntur: lupi lactantes catulos obiiciunt: pro catulis dimicant tigrides : asinos per obstantes ignes agit prolis tuenda cupiditas. Hac aute naturalis excellentia in rebus sempiternis semper manet: in iis autem, quæ oriuntur & occidunt, uirtute quadam seminis in sobolem ipsam infundi tur. Ergo, cum hæc tanta uis coniugii sit, tantumq; iuris habeat, ut uel res mutas, beluas, rationis expertes, reliqua denique omnia complectantur, quid tandem conuenit eam in homine, animantium reliquorum principe, fingendo mi nus opum habere arbitrari? sunt igitur natura in matrimonio innata semina coniunctionis, & procreationis: sunt in credibilia honestatis, & sanctitatis studia. tanta tamen extat humanæ mentis imbecillitas, tanta nobis à peccato oritur inscitia, ut non pauci in illam animi sicam libertatem incidant: quæ tamen non uera libertas, sed fallax libertatis imitatio, non felicitas, sed uana felicitatis species, non ueri decoris studium, sed effrænata quædam ac plane stulta inanis gloriæ cupiditas adumbrat eorum mentes, qui quidem non tam honesti pulchritudine allecti, quam ostentationis causa, & ut admirationem apud homines quandam excitent, uitam cælibem susceperint. unde sæpissime euenit, ut, ubi primum inconstans illa atque temeraria uoluptas, quæ sua immanitate iudicium rationis impediebat, effluxerit, mærentes, & animo anxii susceptæ turpitudinis conscientia dam nentur. ut autem fingunt poetæ Ixionem, Iunonis amore incensum, cum nube lunonis speciem referente concubuisse, atque ex ea nube centauros procreasse: sic & naturæstimu-

lis ad honestatis studiu incitati, inanem illius imaginem com plexi, sobolem etiam inanem & mixtam, atque monstri similem genuere. non est enim magis monstrum animal ex hominis & equi figura conglutinatum, quam habitus mentis, honestatis specie, turpitudini insigni compositus. Quid est enim à ratione, atque ab humanitate alienius, quam ab æternis humanæ conditionis legibus abhorrere ? quid ingra tius, quam id negare minoribus, quod nisi à maioribus nos accepissemus, nec esset quidem ullus, qui negare id posset? etenim quis tam agrestibus institutis uitam ducit, qui non humani generis præstantiam, decus, atque ornamentum cum ingenti admiratione suscipiat? quis unquam tam abie cto animo fuerit, qui coniugii nobilitatem utilitatem ; minime prædicandam existimet? quis tanta immanitate effera tus est, ut sui similes non amandos iudicet? Quid rursus eo est homine odiosius, qui, tanquam sibi natus, soli sibi uiuat, sibi quærat, sibi parcat, sibi sumptum faciat, neminem amet, ametur à nemine ? An non huiusmodi portentum di gnum censebitur, quod cum Timone illo ex uniuerso hominum contubernio in mare proiiciatur? quid enim est amentius, qu'am uitam inanem, & ab omnium opinione diuersam traducere? quid difficilius, quam tam contrariis, & inter se repugnantibus studiis, & cupiditatibus obtemperare? quid denique magis miserum, quam meretricum leno ciniis dies atque noctes exanimari? quid auersum magis à prudentia, uel potius quid aduersum magis, cum sit prudentia recta ratio, lumen quoddam animo præferens, quid tugiendum, aut expetendum sit, sine ullo errore præscribens? hoc tamen lumine is orbatus est, qui calibatum sequitur, & omni officio sese ad eius libidinem accommodat. Est enim primum perpetuitas abiicienda; sine qua uera dignitas, quæ sita est in uirtute, ne intelligi quidem potest. siquidem ille demum beatus est existimandus, cuius mens hoc diuino coniugii pabulo, quasi quodam nectare & ambrossa, alitur perpetuo, atque sustentatur. Quid enim aliud elt

est, deorum interesse conuiuiis, quam quasi diuinis opibus coniugii, quæ quidem funt epulæ felicitatis, & perpetuita tis, abundare? Nunc igitur quando uos, quæ uestra est benignitas, ad audiendum erectos elle uideo, perlequar libentissime quod restat, arque utinam diuinus spiritus mentem nostram afflaret, ut illius calelti ui & impetu concitati, pof femus ueræ gloriæ splendorem oratione consequi. nec enim fieri potest, ut hac nostra ingenii tenuitate, rem tantam pro dignitate explicemus. quod cum italit, aggrediar tamen, atque illud primo loco statuam, nihil in rerum natura natu elle, quod humanæ incolumitati magis inseruiat, nihil quod summo parenti nostro similes magis nos reddat, quam matrimonium; cum ipsa connubii societas ab ipso loue in primis instituta sit. unde ueteres dicere consueuerunt, Et tu particeps connubii, socia regni, Regina Iuno, quam deinceps pronubam appellarunt . ad hæc folem & lunam, Cupidinem & Venerem dixerunt. quid igitur magis homini con uenire existimabimus, quam deorum sequi uestigia? quapropter Aegyptii, cum à nullo dæmonu infeltari posse perfuasum haberent, duo capita humana in exemplum matrimonii, quorum alterum maris, quod intro aspiceret, alterum feminæ, quod extra, effingebant. Nam figura hæc satis superá; ad tutelam, deorumá; similitudinem sufficere credebant. iure igitur nulli ludi, nulla spectacula, festi dies nulli, nihil denique in uita nostra tantis caremoniis, tantaq; pompa, quanta nuptiæ ipfæ celebrantur. ornantur in primis amicorum congressu, concursu propinquorum: apparantur omnia tecta: parietes ipsi, ac trabes gratulari, & gestire præ lætitia uidentur, nouamý; dominam laris consalutare, ac nouam familiam poscere. itaque epithalamiis, cantu, tripudiis, omni lætitiarum genere, ac tripudiis complentur. quamobrem tantæ lætitiæ, ac triumphi causa, tanguam au cupandæ felicitatis affectatione quadam, ipsi, inquam, ue teres instituere, ut noua nupta non niss uincta caput uerbe na, myrthog; traduceretur. siquidem mos erat nuptiarum

sacro faciendo, ut noua nupta corollam de uerbenæfloribus, à semet ipsa lectis, sub amiculo gestaret; & insige suisse, quod pracipue sacerdores in capite ornando gestarent, siue ea corona, siue aliud gestaminis genus esset .id quod Hesiodus scuto Herculis ita describit: ligneum q; sponsæ simulacrum, Citheronis confilio fabrefactum, & in curru constitutum ab ipso etiam Ioue reperias; quo Iunonem, quæ diuortium secerat, illuderet : eamq; in pelle lanata considere ueteres iubebant, uctustus sane mos, quodid uestimentum olim usui fuerit : sed illud magis uerisimile, quòd hoc se esse adductas ad præstandam marito lanificii operam agnoscant. na ad hæc usque tempora in plerisque Italiæ locis, postridie quam nova nupta mariti domum ingressa est, illi è geniali thalamo mane prodeunti obusam propinqui fiunt, colum, fusum, & lanam, acum, & forfices, rutabulum, peniculum, quodq; unicuique in promptu fuerit instrumentu, & quidquid uasorum in ædibus usuiest, offerentes, quo ea, muliebris haud ignara officii, se non ad delicias, & uoluptates, sed ad facieudam lanam, & alia, quæ frugi funt, curanda uenifse reminiscatur. Hæc itaque, non nisi triumphi & boni ominis causa, dabantur, quod Caiæ Cæciliæ, quæ, alio nomine Tanaquil, Tarquinii Prisci uxor fuit, lana cum colo & fuso in templo M. Anci diutissime adservata perdurarit. cuius rei mentionem haud obscure facit Varro, Et quoniam res Tanaquili feliciter cessit; institutum, ut nubentes uirgines colus compta, & fusus cum stamine comitaretur. Erat & nu ptiarum maiestatis, & æternitatis, quam Græci avte pora dixerunt, index fax illa, quam prætextatus puer apud Romanos patrimus matrimusq; præferebat, duobus áliis eiusdem ordinis & conditionis nuptam deducentibus. Noctu autem prima aut secuda hora ducere mos erat ominis causa, quod ita optima ac secundissima euentura sibi promittebat. quod nonnulli autumantin honorem Cereris institutum. In hoc. autem sacro ea superstitio accesserat, ut fax ea ab utrisque amicis raperetur perfuncto munere, quod ea incesserat religio

# OARATTIO

ligio, né aut uxor eam sub lecto uiri ea nocte poneret, aut uir in sepulcrum comburendam curaret. siquidem utraque mors propinqua alterutrius captari putabatur. Addemus, institutum fuille apud Romanos, ut uirgo, cum uiro tradebatur, de matris gremio, aut aliqua, quæ proxima eam necessitudine attingeret, rapi simularetur, eo scilicet omi ne, quòd ea res feliciter Romulo cessisset, Romanamá; rem fœcunditate prolis amplificallet. Sed neque hoc omitten dum existimo, quòd apud Græcos ad id ministeriu ancillæ adhibebantur, uti cernere est in Herculis scuto apud Hesiodum. quanquam moris etiam apud Græcos eoldem tuit, ut mater eas nuptiales faces, atque ignem & aquam prætenderet, ut apud Euripidem. nam & huiusmodi donaria nouæ nuptæ apponebantur, quæscilicet eam perpetuæ castitatis, puræq; in omni uita mentis admonerent. Qui uero instituti huiusmodi rationem altius rimantur, naturæ uicem hinc intelligi interpretantur. ignem siquidem aiunt actionis uim obtinere, & agendi elementum esle, aquam uero patiendi. Hinc philosophi non defuere, qui rerum for mas ex aqua per admixtionem ignis produci existimarunt, atque ita ignis & aquæ facramento nuptiarum tœdera, omine optimo, fanciri. Apponebantur uero hæc in limine domus, qua sponsus & sponsaintraturi essent, ut ea oblata spe cies memores eos redderet, quorsum essent huiusmodi sacris initiati. Igitur per ignem & aquam necessitatem interpretabimur, quæ ducere uxores iubet, non tantum ob fobolem, quæ præcipua est, uerum etiam, ut sit, quæ domus & familiæ totius curam suscipiat, & quodam ueluti gubernaculo, directo ad emolumentum, honestumq; cursu, regat. longe honestius igitur Metellus, qui de uxore ducenda interrogatus, uxorem esse malum haud sane inficiatus est, sed malum tamen id esse necessarium. Quis ignorat, sine con iugali focietate breui periturum elle humanum genus omne, ceteraq; animalia plane defectura? Exulibus quidem, capitali scelere damnatis, ut eis quali uita negaretur, aqua &

igni interdicebatur. Necnon poetæ fingentes Saturnu amputasse genitalia patri celo, eaq; in mare abiecisse, indeq; na tam Venerem, id significare uolunt, igneum semen admixtum eum humore generationis suisse principium. Panarium descrebant manu, farris, aliorumq; leguminum mixturis ple num, nec sane ab re. Plutarchus enim sacere ad castimoni am leguminum abstinentiam docet, quod eos, qui sancte & immaculate uiuere curant, pura & tenuia corpora habere oportet : legumina uero maxime uires corporis corroborant: unde institutum, ut Carnæ deæ, quam uitalibus hu manis præesse ueteres confinxerunt, pulte sabacea, & lar do sacrificaretur : quod eo ciborum genere uires corporis egregie sirmentur: constaté; calendas Iunias ea de causa fabarias uulgo uocitatas: quod sacrum institutum est à Iunio Bruto, à quo etiam mensi nomen. Pro cicere auté incolumitatem & perennitatem : si quidem in ciceribus tan tum nullæ bestiolæ aut uermes in horreis innascuntur. Quin etiam ad incolumitatem excogitatum est, cicerem una fieri; propterea quod erucas eum arcere, experimento compertum legimus. Huc facere uidenturilla, de quibus meminit Aristophanes in Pluto, seruorum nouitiorum, cum primum domum ingrederentur, capitibus ante focum profundi solitos dactylos esse palmarum, nummulos, legumina, caricas, nuces, & huiusmodi bellaria, conseruis omnibus impune diripienda. quæ quidem & in annuæ ubertatis omen sieri consueuerunt, & ut ipsi frugi esse meminissent. institutum mox ex Theopompo didicimus fuifse, boni auspicii causa in sponsi caput. Præterea annulus ferreus fine gemma sponsæ digito imponebatur, eo quod non auro, non argento, sed ferro solo, & fœcunditate prolis Romanu imperium creuisset. Quapropter in Camaniis, qui trans Taurum incolunt, non licebat uxorem ducere, nisi prius ceruicem cæsi in prælio hostis amputatam ad Regem pertulissent, quasi uxoribus digni ob uirtutem ac robur esticerentur, ceteri uero ut molles effeminatis; haberentur.

# DOFICTIAMS AO

unde Septimus Florens digitum annularem pronubum appellauir, & annulum quoque pronubum. nam mulieres par cissima patrum sobrietate aurum minime nouerant, uno excepto digito, quem annulo pronubo sponsus oppignoralfet, sic fertur Prometheum olim Saturni, lege perpetuis uin eulis ab Ioue damnatum, ea mox conditione liberatum, ut inde annulum lapide & ferro compactum gestarer, ne omnino exolutus pæna uideretur; indeq; annulorum usum propa gatum. Ideo legislatores in alieni thori uiolatores, tanquam in facrilegos, animaduerterunt, capitali pœna irrogata. cuius reitestis sit Philippus Macedo, uir, ut Theophrastus air, non tantum genere, & dignitate regia, sed & fortuna, & moribus maior, & ceteris Regibus moderatior qui cum ad eum à seruo suo puellam adductam interrogasset, cur tam sero uenisset, respondissets; illa, se expectasse, ut uir suus maiori fomno grauaretur, quamprimum in seruum animaduertit, cuius confilio in alienum thorum ignoranter irruens uix adulterium perpetrasset. quo exemplo adducti Graci, uio latum matrimonii ius decenni bello uindicandum censue runt, quod hominum genus per anserem ouis incubantem iudicare pollumus, anseres siquidem, ut Quintilii, qui de agricultura quamdiligentissime scripserunt, tradidere, aliena oua in suo etiam genere fouere nequaquam solent. qua re curatores eorum, dum oua pariunt, certis characteribus uniuscuiusq; fœtum signare debent, atque ita unicuique sua ad nouem supponere. Ad hæc, non Romanis modo, uerum etiam Hebrais, & barbaricis legibus adulteri pœna capitali plectebantur: apud Hebræos lapidibus obruebantur. Nec hoc contenta legum seueritas, illud etiam iussit, deprehensum adulteru posse confodi: quasi lædar atrocius qui coniugem alterius eripiat, quam qui uita. Nec gens fuit ulla tam barbara, quæ non solutam damnaret libidinem, matrimonium amplecteretur. quod idem fere Britannos, & Troionitas fecisse, item in Gracia Lacedamonios: quibus omnibus licet uxores cateruatim effent, tamen intra con -

cessos limites suis quique contenti uxoribus tenebantur, nihilq; acerbius apud eos, quam adulterium, plectebatur. Contra autem matrimonii uiolatores apud Germanos lex capitalis habebatur. Aegyptios uero mille plagis cædere so litos traditur, mulieribus naium amputantes, ut, matrimonii iure violato, flagitii testimonium in ore darent, quòd in ore libidinis fuisset incitamentum. Vnde Romulus ille; primus Romanorum Rex, ut urbem liberis hominibus certisq; replerer, quicunque se hoc coniugii sædere, quod non solum feminam, sed & uirum ad copulam & societatem deuinciret, præmiis affecit. neque enim dubium est, quin ea gens, in qua legitimum ille societatis genus eluxerit, non tam ex hominum genere oriunda, quam diuino ortu edita sit existimanda. Magno igitur fauore diuus Iustinianus, ipsig; Pontifices profecuti fune, dum alienis amplexibus illegi time natos, sequente matrimonio, legitimo iure donarint, qui uero ex alieno congressu intemperanter, spretis sacris nu ptils, nati sunt, eos cum honoribus demeritos, tum etiam indignos hereditatis paternæ successores acri quadam censuraftatuerint. Hinc relica est etiam nobis prudendissima illa Postumii & Camilli censorum constitutio, qui cum humano generi commodissime prospicerent, statuerunt, ut eorum bona, qui adsenectutem cælibes peruenissent, continuo pu blicarentur. Hinc etiam Lycurgus ille Lacedamonius maxi ma infamia notare solitus est eos, qui ad annos septem & triginta fine uxoribus peruenissent, ut civitas maior & honestior liberis hominibus redderctur. Porro legumlatores, quibus hoc unicum institutum est, ut perquirant & dispi ciant quid conducat, aut obsit omnibus, & singulis, an no omnes utilissimum fore ciuitatibus existimarunt, si ciuium familiæ augeantur? contra, exitiofum, fiminuantur? & nullos uel paucos esse liberos ciuibus, inutile, habere auté prolem, eamq; numerosam, è Rep. esse sudicarunt? quamobrem, ne abortum facerent, mulieribus interdixerunt; non obedientibus autem pænam irrogarunt. Item ne medica mentis

# O AR A TOI O

mentis sterilitatem inducentibus, & conceptum adimentibus uterentur, prohibuerunt. eandem ob causam multitudinis liberorum utrique sexui præmia, & sterilitatis pænam statuerunt, exilio multabant, à reip. muneribus exclude bant. At qui rempub. liberis auxissent, eis, tanquam benemeritis, præmium è publico proponebant. unde sane lunoni, regnorum & opulentiæ præsidi, partuumý; sospitatrici, oues ambiguæ, hoc est(ut Bebius Macer aiebat) cum duo bus agnis altrinsecus alligatis sacrificabantur à matronis, quæ gemellos peperissent, fortunanda reidomestica causa. Lycurgus legem tulit, ut, qui uxorem non duxillent, ii altate arcerentur à ludis ac spectaculis, hyeme uero nudi forum circuirent, seq; execrati iusta pati dicerent, quod legibus non paruissent. Apud Indos autem, & Persas laudi in primis erat quamplurimas habere uxores, tanquam ei patria plurimum deberet, quod eam numerosissima prole locupletasfet. Apud Hebrxos hoc honoris habebant matrimonio, ut, qui sponsam duxisser, eodem anno non cogeretur in bellum exire. Tulit leges Augultus inter alias, ut iuuentuti uxores darentur, populumá; amplificarent : priuigni etiam iple filios populo ostendit, hortatus ut Germanicum, priuignum suum, in pulcherrimo fructu imitarentur. Qua de relegitur, cum senio quidam grauis in theatrum uenisset, postulasserq; à iuniore locum, dixisse adolescentem, non cedam, cum pueros, qui mihi cedere possint, non genueris. Pulcherrima etiam in hanc sententiam extat Aesopi fabella, ueteribus approbata, olim uulpem leanæ fœcunditatem fuam obiecisse in generositatis commendationem, quod & semel in uita, & unum tantum pareret. Ita cum persuasum haberent Aegyptii leænas semel tantum in uita parere, mu lierem, quæ unius tantum filii mater fuiffet, per leæna fculptam significare consueuerunt. Constat etiam, legibus olim sancitum, utiis, qui uxorem occiderent, sacrarum ædium usus interdiceretur; non cum hominibus uersari, non uinum, & ne sicceram quidem bibere, non ludos spectare,

nec in conuiuium uenire liceret . interdicebaturg; secundis nuptiis, & thesauro illo preciosissimo Eucharistia, tanqua indignus Dei uiatico, cum opificiu Dei sustulerit, omni destituendus auxilio, tristitiaq; opprimendus. Est itaque coniugium non modo conueniens, & illustre, sed & sanctissimu, pietateq; plenissimum. Contra uero, matrimonium neglige re, non modo est animi turpis, & abiecti, uerum etiam ab omnibus naturæ legibus, atque divinis inflitutis nefarie difsidentis. Quid enim aliud est, cælibem uitam ducere, quam humanam uitam perpetuo alimento, & quasi solem luce sua orbare? aut quid minus decet hominem propagationi de ditum, quam humanam societatem aspernari? hominum sa lutem negligere? de humani generis propagatione minime solicitum esse? Apud Mosem quoque Deus ipse prædicitim piis, fore, nist resipiscant, ut eorum nomen obliuione conteratur. Hieremias autem ita sub Dei persona in Iudaos inuehitur: euellam(inquit)uos, & ciuitatem istam excindam. Quocirca non immerito uiri sanctissimi hoc sterilitatis nomine omnes morum immanitates complectuntur : quale est illud Isaiæ, Instar Sodomæ præsetulerunt, nec occultauerut. Item illud Hieremiæ, frontem perfricuisti, meretricis impu dentiam suscepisti. Iccirco non dubitarunt filiæ Loth cum patre temulento rem habere, satius ducentes consulere generi humano nefario incestu, quam interitum pati. Iccirco Plutarchus libello de coniugalibus præceptis, uir & mulier, ait, qui copulam maritalem suffugitant, similes sunt iis, qui apicularum aculeis patienter se offerunt, mella ipsa reformi dant. Ad eande respiciens propagationem Virgilianus Damœtas cum Pollionis amicis optat mella fluere, nihil aliud sibi uult, qua ut copiosissima rerum omnium ubertate ditescant. Eamus nunc, & cælibatum admiremur, laudemus, ueueremur, qui æternum sit generi humano cladem allaturus. quæ peltis aut lues à superis aut inferis immitti possit nocentior? quid ab illo diluuio timeri possit acerbius? quid tristius expectari, etiam si Phætonteum redeat incendium? Nec

# OARMATTIEO

est dicendum, posse quenquam liberos absque uxorio uinculo parere: quando, uti pictor, aliquid imitando, à natura discedit, musicus uocem absonam, & parum numerosam, ratione discrepantem emittit, omnes quantumuis harum ar tium rudes offendit; quid de humano genere dicendum? Quod si lex aliqua damnat sterile matrimonium, calibes multo magis damnabit; eo quod nec cælibes essent, nec uir gines, si coniugii uim sustulerint. Si natura pœnam non effugit, ne uoluntas quidem effugiet. It damnantur, quorum uoluntati natura defuit; quid commerentur ii, quine operam quidem dederunt, ut steriles non essent? Quam aliam ob causam opifex hominis primum quidem bipartito diuisit genus, mare ac femina constitutis, deinde cupiditatem ue hementem utrique iniecit confuetudinis & coniunctionis alteri cum altero, & ingens desiderium utrique mutuum con citauit, ut mas feminam appeteret, femina marem? Nonne igitur apparet, uoluille eum, utrique sexui consuetudinem elle, & communi opere uitam institui, ac mutuo iuuari, gigni ab iis & educari liberos, ut genus nostrum perpetuum eller, atq; in studio sanctitatis diligenter exerceri, ut & leges diuinas, ad spem futuræ salutis erecti, iustitiam, & pieta tem, quantum possunt, excolerent? In calibatu autem non fuit perfecta & absoluta ratio pietatis, nec felicitatis, sed inchoata quædam, eaq; rudis felicitatis species. At conjugium reprimit quidem impios atque nefarios hominum conatus, it obuiam furori, & sceleri, leuere, atque uehemen ter impia facinora uindicat, atque adillum perfectum perpetuitatis & telicitatis gradum perducit, omnibus commoditatibus uitæ propositis, non ad uitam inanem tantum, sed ad posteros quoque dirigit. cuius quidem finis no aliud est, quam uitæ commodis abundare. hic nihil uideo sane, quod non potius fluxum, demissum, & turpiter abiectum. Sine enim eorum inconstantiam spectemus, siue honoris, & humanæ uirginitatis leuitatem, siue quendam sucatum liber tatis splendorem, uel postremo felicitatis humanæ speciem

illam simulatam atque fallacem, nihil reperiemus quod men tem explere, aut animum uoluptate diuturna ualeat allicere: omnia nanque sunt angusta, fluxa, mortalia, erroris & inanitatis plenissima: sola coniugalis uinculi ornamenta ampla sunt; immortalia, diuina: quæ nulla unquam uis eripiet, nulla uetustas oblinione obruet, nulla calamitas extinguet. & quanquam tanta dignitas effugere nequeat interdum humanarum rerum angustias, ut in filiorum & parentum amissione; illi tamen, qui hoc diuino præsidio confirmati sunt, omnia sustinent. Nemini autem persuasum iri uelim, ut cælibatum spernat, sed ut uitæ fluxæ atque nefariæ stabilem & honestam uitam anteponat. siquidem humanum ingeniu apiculæ simillimum est, quæ sola uiuere nequit. perit enim, si relinquitur sola, sed ad unum & commune opus suarum congenerum tota inclinat, operam suam omnem & studium proximis coniungens. nuptiæ autem principium sunt constitutionis familia. Quisquis igitur homines nuptiis privat, is familiam prorsus tollit, ac extinguit, simulá; civitatem & totum genus humanum, quod absque generatione nullum erit. Nam, familiam, aut ciuitatem non solis uiris, sed mutua consuetudine constare, manisestum est. contra quam (ueluti aiebat Musonius) sicut ubi quis hospites iniuria afficit, simul & Iouem hospitalem offendit. et qui lædit amicos, in Philium Iouem, id estamicitiæ præsidem, peccare di citur. Itaque qui erga gentem & familiam iniurius est, is aduersus patrios Deos, ac Gentilitium Iouem, iniuriarum in genus proprium censorem, ac uindicem, delinquit: quoniam parentes Deorum nobis imagines sunt; & Dii Lares seu domestici beneficiorum auctores, cognati, creditores, domini, & amici constantissmi. sunt enim imagines Deorum tutissimæ, & similitudinem eorum nobis referunt, melius quam ullius artis facultas exprimere possit, cum tanquam Dii domus patroni, & nobis familiares sunt, beneficiorum item maximoru nobis auctores sunt, & maxima quæque præstant, non quidem ea solum quæ habemus, sed quicquid nopulchri-

# ORATIO

bis exhibere & optare uoluerunt. Iccirco prisci existimarut, honoribus in ciuitate affici debere quisquis multos liberos haberet, atq; ea de causa immunitatis præmia concessa sunt: ut uicini omnes quada quasi reueretia moueantur, quoq; po tentior sit omnibus sibi æqualibus, qui non æque multos li beros habuerut. quid igitur, dicet aliquis, nullas ne putas in tota cælibatus uita honestatis reliquias collectas esse ? nec aliquem unquam mortalium, nisi coniugio deuinclum, priscis illis temporibus honestatis studia coluisse? Negare non possum, multos etiam in illa communi labe generis humani specie honestatis illectos, & in virtutis studiu incitatos quodam modo fuisse. Cum autem ista malorum consentiens uita procreationi quasi uim inferre uideatur, à rectis naturæinstitutis deducatur; existit illa contentio, atque bellum intestinum; in quo quidem ratio, quasi specie castitatis obumbrata, sæpius uista cedit uoluptati, atque turpitudini, ita ta men, ut falsa illa imagine à Dei præcepto abductam esse constet. quod satis indicium facit, obteri interdum hanc callitatis indolem aut libidinis impetu, aut aliqua flagitii cupiditate. Hoc enim fuit illud infinitum imperium peccati, atque mortis, quod diutissime terras omnes oppressit: de quo tam multis in locis sacræ literæ conqueruntur, Maledictus qui seminat semen suum super terram, quiq; nec Deum requirunt. omnes enim de uia declinauerunt, nec unus quidem in officio permansit. cuncta denique importu na tyrannide peccati teruntur; neque alia de caufa propositæ sunt nobis minæ, clades, eluuiones, incendia, terrores uariis ostentis atque prodigiis hominum millibus, iniectæ bellorum tempestates, gentium ruinæ, niss ut mortales à scelere sterilitatis deterreant. contra uero uita commodi tates, lex societatis divinitus promulgata, sanctissimæ religionis coniugii institutio, diuinæ promissiones, immortalia beneficia, ut ad officium atque sanitatem reducant. Qua omnia manifelte declarant, nullam in cælibatu esse expressam effigiem honestatis, nec ullam ueri decoris speciem atque pulchri-

pulchritudinem, nec aliquam perpetuitatis formam extare, cum sit plenus uitiis, atque tenebris miserrime circunfusus. Iam satis, opinor, constare potest, ueræ perpetuitatis, atque solidæ felicitatis rationem apud hos in obscuritate latere. Cælibatus nil aliud est, quam comunis calamitas, comune incendium, atque flamma, quæ per orbem terraru perua gatur, communes illæ tenebræ, quibus omnes decoris atque dignitatis rationes occultantur, & demerfæ iacet. quod si apud quosdam barbaros, nec adhuc institutos ad honestatem impudentius uxores ducerentur, ea tamen res erat spe cies matrimonii, quoniam nec discedere ab eis licebat. Mul ta etiam fuisse in antiqua lege constat, quæ tamen puto magis temporis causa ferenda, quam laude celebranda, ut exteris gentibus fœnerari, plures habere uxores, diuortium fa cere dote tribus pensionibus reddita. non poterant tamen Germani repudiare uxores. Quod autem reddita Zapyri, qui intra Derbicas, & Hyrcanos sunt, ubi tres quatuor ue liberos suscepissent, prolis gratia permittebantur secundas uxores aliis tradere. Idem & Romanis Numæ lege licebat, cu & M. Caro Martiam oratori Hortensio uxore suam conces serit. Senex maritus Spartæ uxorem iubebat admittere iuue nem alium, ex quo filios susciperet, qui seniores essent. tamen ex his matrimonium ubique contineri constat, ubique coli: &si multo sanctiora sint instituta nostra, & eius sanctitatis munus nobis tantum Christicolis conferatur. At uideo uestrum aliquem obmurmurare, persistentem in primasententia, inquiente, beata res est coniugium, si omnia eueniant fecunda. Sed quid, si morosa contingat uxor? quid, si impu dica? quid, si liberi impii proueniant? Addis exempla eorum, quibus coniugium exitium attulerit. Exaggera, quan tum potes: credas tamen necesse est, hominum ista uitio accidisse, non coniugii.non solet enim, nisi malis maritis, mala uxor contingere. Adde, quòd tibi in manu est, ut bonam eligas. Quid, si corrumpatur? à malo enim marito uxor bona corrumpi potelt, à bono mala corrigi consueuit. falso

uxores accusamus iam uero, non est quod zelotypiam metuas amantium iste morbus est. castus & legitimus amor ze lotypiam nescit. eos enim camelis æquiparandos censuerim: propterea quod reliqua animalia tempore, quo rei uenerex cupidine, uel rabie potius incitata geltiunt, in suum tantum genus ferociunt, camelus autem in hominem etiam, atque in unum quodque aliud animal sæuire consueuit, & usque adeo sibi timet ab omnibus, ut solitudines petat, & id temporis ab omnium consortio dissunctus, solam teminam assecetur. Quod uero filii interdum in parentes adeo sauierint, ut plures interfecisse ex hiltoriis constet, plures matres etiam filios propriis manibus enecasse: cur non contra Bithona & Cleobe fratres afferunt, qui subiecti iugo matrem cur rui impositam ad Iunonis templum uexerint? quod cum alii, tum Pausanias tradidit. Et, ut reliqua persequamur, si quis hominum tantum sceleris admissser, articulatim eum acutis calamis cæsum iubebant uiuum super spinarum aceruos comburi, merito maximum omnium scelus iudicantes ei mortem inferre, à quo uitam quis accepisset: uel in culeu includi simul cum uipera, simia, & gallo. Subirq; in hanc sententiam Arsinoes recordatio, qua à Ptolemao fratre insidiis & fraude decepta, cum percussores, in duos filios impuberes, à fratre immissos, conspicata esset, complexa eos ad se fugientes, ea parte, qua uulnera filiis inferebantur, diu corpus suum cadendu opposuit. Altera erat obiectio, quòd quædam maritum securi percussit, altera ueneno sustulit, illa morum odio ad mortem adegit . cur non potius Tiberii Gracchi Cornelia succurrit? cur non Alcestis, non optimi mariti coniux optima? cur non uel Iulia Pompeii, uel Catonis Portia? cur non æterno nomine digna Artemisia? cur no Hyplicrathea, Mithridatis Pontici Regis uxor? cur no tertiæ Aemiliæ comitas in mentem uenit? non Turiæ fides? non Lucretia, ac Lentula ? cur non Arriailla usqueadeo à Plinio celebrata? cur non innumera alia, quarum pudicitia & fides in maritos ne morte quidem potuit immutari? At dul-

cis libertas: quisquis uxorem accipit, compedes accipit, quas sola mors potelt soluere. Quid est, quod dulce esse ho mini soli possit? si dulcis est libertas, cur non sociam istius boni asciscis ? nemo enim potest ab omnibus laudari, nisi sit incundus & gratus universis nemo autem potest assequi, nisi se ipsum iisdem uinculis adstringar, quibus uniuersam multitudinem obstrictain esse uidet. nihil est enim aprius ad amorem conciliandum, quam studiorum similitudo. At uereris, ne liberis morte ademptis in luctum incidas. fi orbitatem times, ob id ducenda ell uxor, ut sobolem creet. quod si matrimonii incommoda exhorrescis; contra, num calibatus nihil habeat incommodi, confidera. quasi uero ulla sit uitamortalium, que non sit omnibus fortune subiecta casibus. è uita migret oportet, qui nihil incommodi ferre uelit. Quod uero nuptiæstudiis liberalibus impedimento sint, ridiculum hoc esse liquido constat. Nam si homini conueni re permittunt, cur non etiam studiosis, & doctis? an deterio rem quenquam literæfaciunt? quinimmo meliorem, iustiorem, atque honestiorem an quia non peior & iniustior est qui civitatem suam negligit, quam qui ipsam curat? & qui fuam solius rem agit, quam qui publicam ? aut quia ciuitatis, humanitatis, & familiaritatis studiosior est is, qui solitariam vitam sequitur, quam ille, qui familiam regit, liberos gignit, & ciuitatem suam promouet: quæ omnia maritus facir. Hac sane ratio non parum efficax mihi uidetur ad comouendos illos, qui à nuptiis eos, qui sese literis dediderunt, alienos esse censuerunt. quandoquidem nupriæsinon fuere impedimento neque Socrati, neque Crateli, quoniam uterque uxore habuit; nec ullos alios nominare possumus, qui melius illis philosophati sint. Crates enim domo supellectile, bonisq; omnibus carebat, uxorem tamen duxit, & cum latibulum nullum haberet proprium, in publicis Athe narum porticibus egit tum interdiu, tum noctu cum uxore. Nos autem, qui domos, qui famulos habemus, adhuc dicere audemus, optimas artes nuptiis impediri? Atqui philosophus

### DOELCTIAMAAO

losophus erit in omni re, qui quidem natura conuéniat. Sunt enim nuptiæ secundum naturam, uoluntarium potius in humanum genus imperium quodam modo præseferetes, quam seruitutem. quinnimmo id ita intelligendum, coniugatis impositum fuisse legis sugum tanquam seruis, ut quasi per matrimonii uinculum ad præceptorum obedientiam traheremur ita. si seruitus hæc est, loge uidetur anteponenda libertati. fructus enim alteram ab altera diltinguit. &, ubi seruantur leges rectum & honestum tuentes, ibi summa felicitas, quid porro præcipit lex? non mæchaberis, non occides. an uero, quia calibes liberi sunt, mœchandi licentia abuti debent? & sicariam in conjugatos sine metu facere? nequaquam; immo eis neque concupiscere, neque in alienam uxorem oculos uertere præceptum est. ob id enim ma trimonium lex imperatorie mandat, ne quid erga proximu agamus, quod fieri erganos displiceat. Assertor noster præcidendas monet uitiorum causas, ut neque quidem facere quicquam præter ius & fas in animum inducamus. Hæc enim est uera libertas, cum nosmet ipsi spote abilcimus uitiorum seruitutem, cum libidinum ergastula confringimus, & è malarum cogitationum uoraginibus emergentes, uinculis omnibus expediti, in finceritatis liberos campos euadimus, abstinemusé; non tanquam serui à flagitiis metu flagri, sed tanquam ingenui pie sancteq; educati, sponte probi modestiq; omni studio, meditatione, conatuq; legum monitis ita obtemperare debemus, ut ne cogitari quide ullum uelimus scelus. boni enim qui sunt, nist sponte boni sint, nullum ex bonitate sua præmium assequuntur. nam & Abraham, & Enoch, Noe, & patruplerique alii sine legis seruitute Deo placuerunt. Iccirco Apollonides censebatinter homines no aurum, non regnum, non diuitiarum luxus, uoluptates tã eximias præbere, quam boni mariti, & uxoris piæ uoluntas iulta, & legitime affecta. Propterea, ut Plato censuit in Simposio, quemadmodum apud nos de amantibus lex illa relata est, qua dicitur nullum uoluntarium amatoris inanima -

tum obsequium adulatorium, aut infame putandum, sic & alia quædam secundum legem uoluntaria seruitus restat, quæ infamiam nullam subit. Hæc autem est, quæ circa matrimonium uersatur : nam nostris legibus ita est institutum, ut, si quis uelit aliquem colere, putemus per illum uel sapientia quadam, uel in alia quauis parte uirtutis proficere: hanc rursus uoluntariam seruitutem neque dedecori serui enti fore, neque adulationem uocari debere. Nam si quid bene agitur, honestum est, aliter uero turpe. Sicetiam ama re, & amor no omnis est honestus ac laude dignus, sed is ran tum, qui ad amandum honeste impellit. Quocirca non raro admiratus sum illos, qui matrimonium seruitutem appellare ausi sunt. qui quidem omnes propter mentis caliginem matrimonii dignitate inanissimis querimoniis nudatam despiciunt, illam uero excellentem matrimonii dignitatis lucem aspicere nullo modo possunt. non paucis enim intolerabiles fuerunt uxores, non quòd fua culpa, aut fuapte natura talis sit cum uxore societas, sed quando ducimus quas non oportebat. Etipsi quoque plane imperiti sumus in uita, neque instructi ad ducendum uxorem ingenuam, ut sapius cernitur. ideo usu uente, ut difficilis atque intolerabilis focietas sit. neque procreationis liberorum, aut uitæ societatis gratia ducunt uxores, sed alii cupiditate dotis allecti, alii excellentia formæ, alii uero aliis huiusmodi causis ducti, ceu malis consiliariis usi, de ingenio & moribus sponsa nulla cura habita, in perniciem suam nuptias celebrant. nam uoluntatum dissimilitudo odium parit, contrahenda autem funt nuptiæ cuique pro sua fortuna, ut neque superiorem fa cultate sua, necinferiorem ducat uxorem, sed iuxta facultatis conditionisq; suæ modum. qui enim ultra facultates suas nuptias ineune, illis de principatu dissensio plerunque oboritur nam uxor opibus ac genere superior, maritum regere conatur. ille uero indignum hoc iudicat, præterá; naturam, muliéri imperium concedi. At qui facultatibus suis inferiorem ducunt, dignitatem & amplitudinem familiæ minuunt

minuunt, iccirco Musicum imitari præstiterit, qui postquam uocis suæ proprium tenorem observauit, ita demum mediam instituit uocem, quæ & acui possit cum opus est, & grauari, qualis nec abrumpitur, nec citra relinquitur. Itidem nuptias iniri decet iuxta proprium animæ tenorem, ut non folum in secunda fortuna bene conueniat conjugibus, sed etiam in aduersa. tales enim primo nubentes facile flecti in-Itituiq; postunt, & ad discendum promptæ sunt, & ad metuendum amandumá; uiros suos. Talis quoque pecuniarum focietas connubio iunctis maxime conuenit, ut, unam in lubstantiam rebus omnibus confusis ac mixtis, non hanc partem propriam, illam alienam, sed omnia propria, ac nihil alienum arbitrentur : utq; potionem temperatam, eth plus inlit aqua, uinum tamen appellamus, ita fortunas & rem familiarem, quamuis plus uxor contulerit, mariti dici opor tet. Nam & Indos, & ipsorum sapientes hoc modo uxores ducere solitos, eius faciem intuentes, unde nunquam se falli aiunt, quoniam ex benignis oculis fummam animi pulchri tudinem consequi agnoscunt. euenit enim, ut, qui non excandescit, irascitur, aut bile mouetur, faciem splendidam ierenamý; habeat: quæ uero maligna & dolosa fuerit, ea sta tim & oculis transuerse implacides; intueatur: qui stolidus ac simplex est, pupillas & oculos parentes gerat, ut asini, & boues: cum supercilia coniunguntur, improba est: cuius superficies in uultu non rubet, sed obscura caliginosaq; est, huius anima nullo unquam modo exhilaratur : ceteræ huiusmodinotanon modo uirginibus & mulieribus, sed etiam uiris insunt. Proinde post superiora signa, uocem quoque mulieris confiderato, nimirum fuaujor est uox canora tum mane, tum à prandio : debet enim magis ad lenitatem contrahi: alperum uero neque clamorem, neque sermonem edat: nam huiusmodi signum nugas multas inutiles indicat o quemadmodum speculi ex auro gemmisq; constructi nulla fuerit utilitas, nisi formam similem repræsentet: ita neque diuitis uxoris tructus ullus est, nisi uitam marito similem, &

ingénium concors exhibeat, decet etiam maritum probum esse. nam si uir malus fuerit, quo modo concordes inter se fuerint? uel quo pacto bonus cum malo consentiet? Quinimmo consideranda utriusque ætas : quoniam, ut aiebat Theognides, incommoda est uxor iuuenis uiro seni. non enim gubernaculo, instar nauis, regi potest, nec anchoris detineri, sed, abruptis funibus, sapius de nocte alium portum petit. Talis enimest, ut paulo ante diximus, de rebus laudandis apud omnes opinio, quales funt ii mores, quibus imbuti sunt. neque enim potest is, qui pudorem penitus amisit, honestatis specie commoueri; neque is, qui ad fallendum paratus est, uera simpliciaq; laudare; neque ille, qui diuturna libidinis consuetudine implicatus est, matrimonii castitate delectari.nemo denique ea probabit unqua, quæ suis ab institutis aliena uidet esse . ita qui hebeti ingenio sunt, languori desidiæq; dediti, improbis cupiditatibus obtemperant, & publicam salutem negligentes, omnia referunt ad suam utilitatem. nullam enim apud eos uim tunc habet naturælex, nullam possidet religionem sanguinis comunio, nullam sanctitatem retinet amicitia, sed potius omnia gentium iura inaudito scelere & audacia uiolantur. Quantum enim ad infirmitatem mulierum attinet, profedo, siad numerum aduertamus, ridiculum est, paucissima infinitis opponere natura in hac institutione infirmum etiam sexum mulierum, imbecillam atatem puerorum, incredibili constantia & fortitudine armauit. Bello cu Messeniis congressi Lacedamonii, eorum impetum cum sustinere non possent, pedesq; sensim referrent, uxores eorum, hoc animaduerso, repente arma capiunt, impetug; in hostes facto, non tantum inclinantem maritorum aciem restituerunt, uerum & Messenios ipsos sugauerunt. eas inde am plexiLacedæmonii, prouterant armati, cum armatis promiscue, ut Lactantius ait, concubuere, atque ita mox armatam Venerem colere coperunt. Possem postremo argumentis peruincere, omnia mala, non matrimonii lege, sed temptio-

#### O.AR MA IT OI EO d

cotemptioné potius matrimonii extitisse. sed quoniam ad finem propero, illud tantu dicam, non solum homines ipsos, se d & ciuitates omnes, nationes, & imperia calibatus deleri, folum coniugii regnum esle perpetuum; quod nullis ho stium uiribus excindi, nullis opibus labefactari, nullis intestinis seditionibus conuelli unquam potest: ex quo tot oriuntur bona, tot emergunt commoda, quot uix mente comprehendi licet, nedum uerbis explicari: si quidem matrimonium certos liberos facit, non dubios instituit hæredes, conuentum naturæ honestat, cupidinem ac impetum illum propagationis, appetitumq; mutui congrellus extinguit: marem feminæ, feminam mari certo cum fructu, nulla cum infamia connectit. sine matrimonio nec paterfa milias diu, nec domus appellari, nec augeri stirps, nec communicatio confiliorum fieri potest, nec beneuolentia percipi. Quo modo enim, ut Firmianus aiebat, seruari poterit caritas, ubi nihil certum sit, quod ametur? Quis mulierem diliget, aut quæ uirum, nist habitauerint semper una, nist deuota mens, & servata in mente fides individuam fecerit caritatem? Quis præterea filios amare tanquam suos poterit, cum suos esse autignoret, aut dubitet ? Quis honorem patri deferet, cum, unde natus sit, nesciat? Quæ enim ue hementior discordiarum causa inter homines esse potest, quam si à multis maribus una femina appetatur? quod exemplis animantium, quæ ob hoc acerrime pugnare confueuerunt, & hominum, qui semper ob eam rem grauissima inter se bella gesserunt, unusquisque plane potest intelligere. Quid autem hic Romanos commemorem? cum illud inter omnes constet, non alia de causa Troianorum regnum, qua ob Helenæ raptum, funditus euersum. itaque imperium illud, quod per optimates primo, deinde per Reges partu, & amplificatum crat, breui fuit Paridis concubitu & libidine dissipatum. Huiusmodi enim seditiones consequenter quondam exceperunt Tarquiniana tempora, quæ cum per se satis grauia & luctuosa reip. fuissent, tum etiam ad arum-

nas

nas sexcentas, atque tandem ad ipsorum Tarquiniorum expulsionem viam munierunt : ex quo fluxit initium omniu m calamitatu, quæ postea regnum illud euerterunt. Quid Hipparchus Pisistrati filius ? non ea ratione sublatus suit, fra ter q; eius Hippias Athenis exterminatus? sic etiam Dionysius posterior, Dionis atque Timoleonis uirtute, suit oblibidinem Syracusis expulsus. Quid autem hic referam illas heroum contentiones, quibus & natalium suorum matrimonia ostentabant, & eo nomine se cunctis aliis præpone bant? quale estillud Achillis in Asteropæum Axii fluminis nepotem, &Tlepolemi in Lycium Sarpedona. ita gentis nomen & dignitatem non aliunde quam à matrimonio proficisci contendebant. non enim Didonis erga Sycheum fides, non Porcia erga Brutum caritas, non Iulia erga Pompeiu amor, non Gracchi Tiberii erga Corneliam pietas tantopere prædicaretur, sed promiscuis amplexibus, ubi fas fuisset, cessasset amor, & caritas coniugalis, cessaret cura procreandorum, alendorumý; filiorum, cum omnes ueluti suæ prolis incerti nullam illorum curam cogitationem q; fusci perent; atque hic tam pulcher mundus, quem ex ipso matrimonio, tanquam è quodam seminario, in dies magis augescere, conseruario; uidemus, contra breui temporis & ætatis spatio desiceret. hæc enim res una temperantiam, castitatemá; aufert: qua uirtutes in utroque sexu maxima sunt, & habentur : etiam uerecundiam, pudorem, & modestiam. nam, si omnes uiri luxuriosi, & mulieres adultera, ac meretrices haberentur, proculdubio humana uita, foluta legibus, ad similitudinem pecudum, ac beluarum redigere tur. Quamobrem pro huiusmodi homine, multarum coneubitum appetente, ueteres ceruu exporrecto genitali pingebant . is siquidem, cum turgente iam uenere coitum appe tit, non in una tantum immoratur. Aiunt etiam coitum cer uorum non esse statarium, ut ceterorum animalium. Desinant igitur iam homines imperiti de matrimonio impie con queri, definant illorum crimen in divinum matrimonii beneficium

#### DO EI CT IA MA AO

neficium indigne ac scelerate coniicere: intelligant aliquan do solum coniugii nomen esse, cui nulla unquam aras fine sit allatura. nempe cuius gloria, laus, uirtus, splendor, opes, facultates fint immortales atque diuma: reliqua omnia fluxa & lubrica cum sint, exiguæ uitæ curriculo intereunt. so lum igitur matrimonium cum diuinis præsidiis innitatur, erit in omni ætate florentissimum, ac constans. Qui igitur laudem, qui dignitatem, qui gloriam spectat: cui propositum est honestum: cui uitæ suauitas, ac tranquillitas curæ est: is uinculo matrimonii se obstringat: ueram iustitiam, absolutam liberalitatem, perfectam animi moderationem, & reliquas felicitates, qua nobis à domino prascripta sunt, ardenter amplectatur, eamq; fortitudinem retineat, cui loli conuenit huius nominis decus, & amplitudo. Hæc enim so la est beatitudo, quæ omnes peccati neruos incidit, quæ diuinam mentis effigiem illuuie offuscatam in pristinum splen dorem restituit, qua tenues opes animi incredibili constantia corroborauit, quæ cunctas cogitationes ab humanis rebus ad religionis & fanctimoniæ studium traducit, viamq; certam atque directam in cælum aperit. conferat nunc, qui uolet, illud calibatus genus, quod fuit hominibus ad aspe-Aum amplissimum, cum matrimonii dignitate: iam uidebit quantum à matrimonio dister: cum in hoc ea contineantur, qua optabilia sunt, in illo tristis solitudo, commodoru omnium, ac plane omnium incunditatum inopia fita fit. hoc diuina lege concessum, habet firmissimam spem in Deo col locatam, nihilq; nisi diuinum atque sempiternum spectat: illud contagione libidinis fædatum, hoc autem purum & inuiolatum permaner. ille infirma spe atque animo de gloria fua cogitat, nos uero spe firmissima immortalitatis, certisimoq; sobolis fructu ducimur. O singularem cælestis bene ficentiæ magnitudinem, o immensam diuinorum beneficiorum copiam, & incredibilem munerum largitatem. hoc illud fuit, quod multis ante seculis à uiris divino numine afflatis prædictum erat: fore nempe, ut Deus in humana forneficium

ma delitescens doctoris officio fungeretur, omnemá; no bis uirtutis & honestatis disciplinam traderet, uiresq: ma trimonii matris nuptiis confirmaret, quibus ea, quæ docuit, perfici constanter possimus. Quòd si lex nihil aliud est, quam ratio perfecta: illa certe ratio, quæ non modo natura, sed, quod est longe præstantius, præsenti Dei numine ita perficitur, ut facile sese ad Dei imitationem ac+ commoder, dubium non est, quin diuinam legem in se contineat. Constat etiam, hoc sacramenti uinculum caleste atque divinum à Christi doctrina atque numine profluxille, & ad corum animos permanalle, qui Christi sunt secuti uestigia. Quibus igitur laudibus, o sacra res uxoria. merito te efferemus, aut qua beneuolentia complectemur? tu, ne tam pulcher iste mundus, quem incolimus, deficiat ac pereat, per consequentes ætates illum renouas, assidueq; instauras . tu sub imagine natoru nos quadam immor talitate ac perpetuitate, tuo beneficio, donas: tu dulce nomen patris & filii dignoscere facis: tu libidines, stupra, a dulteria extinguis, & nos à brutis distinguis, ac separas. tu discordias, & maximas lites hoc tuo sanctissimo uinculo prorsus aufers, & hominem homini primæuo amore, atque beneuolentia cumulas. tu utranque fortuna lætiorem reddis, atque tolerabiliorem. tu castitatem, tu pudicitiam, tu fidem coniugalem conseruas. tu magistra morum, propulfatrix uitiorum: quo sine uita hominum diutius permanere aut consistere nequiret. nihil sane ad uitia ex animis extirpanda, uirtutesq; serendas, hominumq; uitam honestatis opibus excolendam, utilius, neque quod uel ad elegantiam pulchrius, uel ad studium multitudinis amabilius, uel ad claritatem nominis illustrius, uel ad proprii sanguinis propagationem commodius esse, aut ab ullo excogitari possit. etenim, ut nulla exitiosior pestis, atque pernicies rebus humanis inferri potest ea, quæ nascitur ex aliquo inaudito sceleris exemplo: ita nihil est humana societate ad homines in officio continendos accomodatius, nihil ad communis ui-

tæ con-

#### ORATIO

tæ conservationem salutarius. Hæc enim sunt illa divina opera, quæ admirationem cunciis afferre, studia hominum excitare, immortali denique laude uigere possunt. Hæc sere mihi in mentem uenerunt, quæ de matrimonio dissererem; quæ quidem, ut uidetis, ab initiis naturæ prosecta, piorum hominum mentes in cælum aliquando extollent. Si uestrum igitur aliquis, uiri Academici, perstat in sententia, ut coniugium uituperandum existimet; à recta ratione longissime discedit, neque, quod se dignum est, facit. ortus enim possulat, ut id, quantum possimus, ornemus, augeamus; & interim ad summum immortale decus, per matrimonii quafi gradus ascendentes, aspiremus.

merito ce efferentis paut qua beneuoleuta complediemtra tu, nerampelches ileem indus; quem incolunus, deficiat ac perenti, per confequentes attites illum renouas, alsi -! duch inflaires au fob imagine natoru nos quadamimmor talitate ne perperuitate, tuo henchcio, donas: tu dulce nomen patris & filli dignofcere facis: ru libidines, lupra, adulteria extinguis, de nos a brutis diffinguis, ao leparas, tu discordias semaximas lites hoc tuo fauctifsimo uinculo prorfus aufers, & hominem homini primano amore, arque benegotencia cumulas i tu utranque fortuna lactiorem rede dis arquerolerabiliorem, tu calbitatem, tu pudicitiam, tu fidein comingalem conferins. in magifira morum, propulfarrix unioramo quodine bita hominium diurius permanere acconfilterencquirect ministane ad utila ex animis textirpanda, uinturesquiferendas, hominumqui uitam doneltatis opibus excolendam, utilius, neque quod uel ad elegantiam pulchrius, uch ad fludium multitudinis amabilius, uch ad claricarem nominis illustrius, wel ad proprii sanguinis propagaribuem commodius elle, aut ab ullo excoguari polher etenind, unnulla exidotion pellis, acque pernicies rebust humanis inferriparelt ca, que nafeitur ex aliquo inaudito feeleris exemplo iranibil elt humana socierate ad homines m officio continiendos accomodatius nihil ad continunis uitat con-

## DE DIALECTICA, AD

shamalanda NTER omnia instituta, qua a maioribus sito obom nostris summa nobis cum laude tradita, à no bis deinde non minore cum fructu tractata and ibombiufunt, nullum fane præstantius, nullum ho-- un orange minum generi utilius, nullum accuratius conseruandum uidetur, quam id, cuius præscripto artes atque scientiæ orationibus efferri, exornariá; consueue runt. fit enim, ut huiuscemodi exercitationis genere excitentur, eriganturq; iacentes hominum animi: cum, eius præsidio, arque opera, earum rerum, quæ laudandæ proponuntur, & dignitatem, & utilitatem non omnino habeant incognitam, aut inauditam. hæcres sane priscis seculis effecit, ut magno & excellenti homines ingenio omnes conatus, omnia studia sua eò direxerint, ut animis ipsorum infita ruditas, laudatissimarum artium ornamentis excoleretur; &, quicquid opera impendi poterat, contemptis interim cum publicis tum prinatis actionibus omnibus, huc potissimum contulerint; existimantes id, quod erat, multo esse homine dignius, animum, quæ est humanarum partium nobilissima, nec nisi ad laudem, ac decus homini tria buta, multiplici rerum humanarum diuinarumg; scientia excolere, quam aut struendis opibus, aut cumulandis hono ribus inuigilare: quibus rebus, quia fluxæ, terrenæq; funt, & ad folius corporis cultum pertinent, nemo temperatior, nemo fortior, aut iustior fieri potest. sic quosdam rem familiare abiecisse, inter quos uel primus est Democritus, quosdam uoluptates conteplisse, quorum facile princeps est Xenophanes, Graci scriptores uno omnes ore commemorant. tanta elt enim artium uis, ac dignitas, ut non tantum homines in sui admirationem studiums; rapiant, sed & acerrimos in ipsorum animis relinquant aculeos, ac proinde indif solubili uinculo familiariter sibi adstringant. Verum, cum aliis

aliis aliæ rationibus magis probentur; (quosdam enim mouet utilitas, alios allicit oblectatio, non nullos etiam impellit necessitas)cumq; una sit honestas, cuius causa liberales artes generosis quibusque animis debet esse comendatissima, de ea nunc paucis disseremus, & ostendemus, non modo quia pulchra, aut utilis, sed etiam, quia necessaria, uehementer experendam. Atque hic protinus, si quid huiusmodi uotis proficifcitur, eam mihi eloquentiam dari postulauero, qualem Herculi Ogygio fuo tribuebat Galli, qui, à lingua in aures defixis catenulis, mortales, quò lubuit, circumduxit: aut, si uere est aliqua flexanima Pitho, eam mihi propitiam esse, summis uotis postulauero, dum artis clarissimæ, quam nunc mihi laudandam sumpsi, encomia quam sieri potest paucissimis absoluo. Proinde adeste animis, & paucis cognoscite, que me adduxerint rationes, ut pracipue studium Dialectica necessarium omnibus existimem. Atque illud quidem primo loco quasi præsidiu in prima acie constituo, nunquam non opus esse nobis adstricta quadam loquendi ratione, qua, semotis interim sinuosis uerborum inuolucris, neglectaq; oratoriæ dictionis ubertate, quibus auditorum animis sæpe tenebras, ne ueritas innotescat, oftundimus, breuiter quisque, quod animo conceperit, explicare possit, quaq; in diiudicandis aliorum scriptis uelut certa quadam norma utatur. na fi, pro cuiusque arbitrio, temere, citra delectum, atque rationem aliquam sententia sententiis aggerentur, cumulenturq; ; quis tandem erit dicendi modus, aut finis? quare necelle est certam quandam tenere Dialecticæ rationem, ad quam, uelut ad amussim aliquam, tota oratio exploretur; ne nimis libere, absque concinno aliquo fenfu, temere omnia, ut primum in buccam uenerint, effundantur quod si accidat; quis erit ex diuturno studio literarum fructus? quid omnino, quod nobis ipsis ornamento, aliis admirationi possit esfe, præstabimus? neque uero longiorem orationem, demonstrandi causa, res postulat; cum uel quotidianis exemplis erudiamur, bonam

bonam adolescentum partem, quantumuis laboriosa opera in diuersis disciplinis uersatam, ad maturitatem aliquam, industriaci; infinitae speratum fructum ideo non peruenire, quòd maiore studio atque contentione hanc sibi non adsciuerint disciplinarum omnium ducem atque adiutricem. cuius uim atque naturam cum homines stolidi, aut non sentiant, aut, quod uerisimilius est, negligant; angor equidem, atque ita indignor, ut interdum cum satyrico poeta exclamem:

O cacas hominum mentes, o pectora caca: nam si huius artis, longe inter ceteras præstantissimæ, ullam curam suscepissent; profecto incredibiles sui amoris æstus in ipsorum pectoribus excitari facile sensissent : si enim quis ratione iusta, maturoq; iudicio secum expenderit, sua dignitate suoq; pretio æstimarit, quantum ipse sermo, quo uel uno maxime à mutis distamus animantibus, ad quotidianos usus afferat adiumenti; animaduertet, ( nisi mentem prorsus stulta persuasione habue rit excacatam) nihil auidius appetendum, &, quod aiunt, obuiis ulnis amplectendum esse, iis artibus, quæ ad sermonis rationem maxime pertinent, eamíg; & concinniorem, & locupletiorem reddunt. Nam, cum non solum in sapientum disputationibus, sed & apud multitudinem in foro, aut apud milites in exercitu, & in omni domestica ratione promouenda sermonis copiosus exi stat usus: quid agas, obsecro, aliud, quam, quodin scenis personæ solent, si ea penes te non est ratio, qua diffusa atque late dispersa certo quodam ordine colligas, componasá;, imperfecta expleas, definias ambigua, collectaq; re, qua de agitur, pro arbitrio quidlibet euincas? Neque enim obscura mihi esse potest eorum sen tentia, qui censent sat esse, si, quacunque ratione possis, quod animo conceperis, efferas. qui quidem si se ipsi collegissent, & rationem, quæ sola recte iudicat, in conmulils . Zue, and prorles ignores, quid content webad

silium adhibuissent; intelligerent, ut inepta ea sit pictura, in qua capiti humano ceruix adiuncta est equina, iti dem in compositam tumultuariamq; uerborum congeriem, orationem esse monstri quamsimillimam. Et quoniam commode in picturæ mentionem incidimus, quæ uelut muta quædam est oratio; uisum est & à pictoribus, quod causæ nostræ non nihil patrocinetur, sumere exemplum. An quisquam à communi sensu tam uidebitur alienus, qui, aut in tenebris, aut à pictore oscitabundo, temere manum ferente, nec ulla arte lineas ducen te, aliquid recte formari posse existimet? Hac ratione eadem, quæ sentis, non explicueris apte, si uel nullo, uel incomposito utaris ordine. nam loquentem conuenit cer + tam quandam sibi proponere rationem, ad quam non aliter, quam ad amussim, aliquam orationis & sententia rum formam, ordine distinctam, exploret. Nemo non eum humani sensus iudicat expertem, qui rogatus, aliud à re, ac plane diuersum respondet. uerum, quibus contempta est Dialectica, mirum quoties ad interrogata allucinantur, quoties labant, ac labuntur, quoties demum unius sententiæ parum integro ludificantur senfu. si quidem multis fraudi fuit, & errandi causam attulit cum in philosophicis studiis, tum in sacris etiam prophanisq; literis dialectici artificii ignoratio . quis enim ex eo genere, hominum philosophorum scripta intellexit? aut quis in sacris, humanisq; literis aflequutus est ea, quæ ut sunt necessaria ueritate inuicem coharentia, sic argumentorum nexibus sic adstricta, inuolutas; comperiuntur, ut non nisi ope Dialectica, qua soluit omnes nodos, facile se ex iis explicuerit? extant huius ordinis in omni disciplinaru genere numerosa scripta, in quibus miser rimæ huius artis imperitos constat allucinatos. quin ergo stultitiæ succurrimus, & inscitiæ medemur eoru, qui dia lecticu in oratione artificium, paru uidelicet delicatis suis auribus suaue, quòd prorsus ignoret, quid conterat uel ad dicen-

dicendum, uel aliena scripta, dicta ue iudicandum, prorfus fastidiunt . perspicuum est enim, huius studium hoc nomine maxime à me commendari, quod fine eius præsidio, que à maioribus acute & subtiliter scripta sunt, neque in telligere, neque sine hac tanquam regula, quid rectum sit, quid adulterinum, possumus diiudicare. quæ quidem res cum maxime homini sint propriæ, nulla ratione fieri posse arbitror, ut hominis nomen tueantur, qui, quod aut ipsi mente comprehendunt, apposite exponere, aut, quod ab aliis artificiose in medium allatum est, assequi nequeunt. Atque, ut nulla sit dialectici studii dignitas, aut uenu stas, nihilominus tamen eius tanta uis est, ut neque igni, neque aere, ut prouerbii ludicro iactatuest olim, elementis ad communem uitam tuendam maxime necessariis, aut sæpius, aut ad plura utamur. qui enim sibi constabunt diui na, humanaq; omnia, nisi adhibita Dialectica structura ratio ea moderetur, atque confirmet? Neque enim hæc soli philosopho necessaria est, uerum & oratori, legisperito, atque etiam ei, cui diuinorum oraculorum commissa tra -Aatio est. quare prudenter, ut cetera omnia, in Republica sua statuit divinus ille Plato, serendam esse legem, que inbet adolescentiores, quorum etas ad ea studia uidetur in primis apta, cam potissimum disciplinam capessere, ex qua interrogare contraq; respondere scienter posfint. Hæc cum ita fint, quis non uidet maximam artis hu ius esse uim, atque præstantiam; cum eius opera, quicquid in rebus omnibus excogitandum est, certissima ratione inveniatur, atque, quod ad uitæ exercitationem, atque communionem spectar, hauriatur? nam, si nulla sit uia, quam in rebus uel inquirendis, uel discutiendis certa scientia teneamus : necesse erit, ab eo scopo quò spectamus, longissime aberrare. Accedit ad maximam hanc, quam hactenus plane demonstrasse ui demur, necessitatem non mediocris utilitas, quod eius studio non modo exacuuntur ingenia, sed & ad snuim omnia

#### AORATIOV

omnia prudentius, maioreg; iudicio tractata, redduntur ha biliora. non enim tam arcte cum corpore consociatur, & cohæret umbra, quanta est Dialecticæ cum pru dentia necessitudo. Si quidem prudentiæ tria potissimum sunt officia, futura prospicere, præsentia digerere, præterita rite meminille: quæ lingula abunde præltat Dialectica. qu'am enim celeri acumine, quæ aduersa sunt, intuetur, & taci tis obiectionibus obuiam occurrit aduersario? & quam callide, quam pro re nata indissolubiles nectit argumentorum nodos, & inextricabiles facit labyrinthos? poltremo quanta providentia cauer, ne posteriora à prioribus uel minimum discrepent? Itaque prudenter ueteres illi sapientia studiosi statuerunt, artem hanc cum animi iudicio unam optime congruere. unde fluxisse arbitror, ut Stoici Dialecticam esse uirtutem dixerint. quod cu'à multis aliis tractetur, tum à Cicerone in eo libro, qui, de bonorum & maloru finibus, inscribitur, luculentissime disseritur. ac uisum est, eius uerba, quod elegantia pariter & dignitatis plena fint, hic recitare. Ad eas, inquit, uirtutes, de quibus disputatum est, Dialecticam etiam Stoici adiungunt, & Physicam : easq; ambas uirtutum nomine appellant; alteram, quod habeat rationem, ne cui falso assentiamur, ne ue unquam captiosa probabilitate fallamur, eaq;, qua de bonis & malis difleremus, tenere, tueriq; possimus, nam sine hac arte arbitramus quemuis à uero abduci, falliq; posse. Recte igitur, si omnibus in rebus temeritas, ignoratios; uitiosa est, ab iis, ea quæ tollit, hæc uirtus nominata est. Hactenus ille. Hæc elt nobilis illa sententia corum, qui Dialecticum solum sapientem professi sunt; cu tamen alteram duntaxat partem; iudicandi scilicet, persecte peruestigarint, quid autem, si alteram quoque partem, quæ in inventione versatur, à Peripateticis, quorum Corypheus est celeberrimus ille, maximiq; interphilosophos nominis, Ariltoteles, auctam absolutamý; cernere, atque præsentes intueri possint? An quicquam impedimenti interuenturum existimemus, quo omnia

minus hanc nostram Dialecticam, supra omnes elatam artes, Deorum numero & societati ads cribamus? quid enim posteriore hac eius par te, (quæ & natura, & ordine, pene alteram illam iudicandi antecedit) est adusus omnes magis accommodatum? quid magis amplum, aut excellens? Hæc est enim uelut ditissimum quoddam copiacornu, atque thesaurus uberrimus, unde, quæcunque in disputationem controuersiamý; trahuntur, robur suum atque sirmitudi nem depromunt. Valeant ergo nunc suques illi stultitiæ suæ admiratores, qui putidis nescio quibus, atque ineptis argu mentis hanc tam excellentem, tam ad varios usus aptam, non scientiam tantum, sed uirtutem amplissimam, non uerentur, uero habitu detracto, uerborum cavillatricem fophisticamý; calumniari; cum audiant tamen ab admirandæ eruditionis uiris cam uirtutis nomine celebrari. quod utinam & omnes politioris doctrinæ studiosi sibi persuasum ha berent, omnia sua studia, omnes cogitationes, rationes q; ad hanc dirigerent. sentirent facile, totam mentem in hac arte debere conquiescere, que à tot uiris pertractata, & omnium ceterarum artium, si formam spectes, ornamentum, si sirmitatem, murus quidam aheneus, sirmisimumq; propugnaculum est. Quid enim causæ aliud credimus fuille ueteribus sapientiæ cultoribus, cum Philosophiam animanti similem finxerunt, Dialecticam autem ossibus, ac neruis, fine lepi miræ sterilitatis agro, fine ciuitati perpetuo muro circundato compararunt, nisi quod eam ducem, directricem, atque stabilitricem esse ceteraru artium omnium, neque fine huius præsidio reliquas posse fines suos tueri, ratione quadam gravissima atque apertis sima post se uenturis seculis testatum facere uoluerint? nam & Grammaticam, (ut de ceteris taceam) quæ certa loquendi observatione constat, liquet omnia, quæ de orationis emendata structura, & eleganti figurarum concinnitate tradit, debere Dialectica referre accepta: cuius quidem ope ra, quæ confula errorem animis, ac faltidium creare pote-Sitt

rant, omnia in unum coacta, & in pulcherrimos ordines di stributa, digestaq; uidemus. Ceterum de Dialectica, & Rhetorica, utra magis egeat altera, utra plus afferat commodi, poterit fortalle, non neglecta ratione, ambigi; quòd utraque, ut est clarissima, pulcherrimaq;, eximias laudes, acerrimosq; habeat propugnatores. quare non iniuria de cantatur nobile illud Zenonis, Stoicæ disciplinæ principis, dictum, quo, quam amice inter le cohareant, cum uellet oftendere, manui perfimilem utranque iudicauit, Diale dicam utique in pugnum contrada, Rhetoricam uero diductæ; quòd illa res quali nudas, & adstrictas proponat, hæc uero elocutionis infignia, ueluti uestitum, adhibeat, uera bisq; rem dilatet . neque sane discriminis sere amplius est, nisi forte quòd inuentio, iudicio examinata, congruenso; dispositio magis propria sunt Dialectica; qua tamen coru ulum Rhetorica non inuidet. est enim primum Dialectici, acute, atque subtiliter inuenire; deinde, inuenta, qualia sint, explorare; postremo, arte elaborata serie suo quaque loco disponere : ut enim cum Dialectico paria faciat rhetor: certe, Dialecticam ea in re directricem suam, ac moderatricem elle, haud negare facile poterit, nam quid est tota ora toria oratio aliud, quam inanis quidam uerborum strepi = tus, si non, iuxta philosophorum disciplinam, multa desinitione explicata, aut in partes distributa, genera, species, caulas, effectus, cognata, pugnantia, & ambigua omnia, di stincta argumenta permulta, uelut orationis neruos, & sententiarum uincula, copiose, plenisos, quod aiunt, calathis effundar? Proinde & longe omnium clarissimi oratores Dia lecticæ studia in primis coluerunt; quòd, eorum accessio? ne, non ordine folum disponi, uerum & copia locupletari. pulcherrimisq; fententiis, quafrluminibus, illustrarifuam oratoriam perspexerunt . Periclem certe, nobilem illum Atheniensem, cuius eloquentia uchemens animorum expu gnatrix tum ab historicis, tum ab liberrimo comicorum catu fuisse memoratur, omnem dicendi uim, & totum dictionis sux robur, Dialectica prasidiis communiuisse, ac stabili-

ut paucis cognoscamus, grauiores illæ disciplinæ, Iuris, Medicinæ, Theologiæ studia, Dialectica ne egeant, an citra e-iusdem adminicula commode tractari queant. si quidem, hoc apud non paucos in controuersiam uenisse hoc nostro æuo, non sine summo animi dolore cognouimus. si de libe ralibus artibus ueteres aliquid dixerunt, illud puto omnino præclare pronunciatum, artes has ad superiores scientias aliud nihil, quam progymnasmata, esse; in quibus præludet is, cui seriis, atque grauioribus in certaminibus cum laude aliqua uersari propositum suerit. Ac primum, huius ar

#### ORATIO

tis opem Iuris scientia facile postulat, quando aut res aliqua uniuersa in partes distribuenda, latens explicanda definiendo, obscura explanando, interpretando ambigua; ne inter disserendum ulla oriatur confusio. Accedit huc, quòd optimus oratoris institutor Fabius Quintilianus, quoniam, inquit, quæltio Iuris omnis aut uerborum proprietate, aut æqui disputatione, aut uoluntatis coniectura cotinetur; an non bona eius pars ad rationalem artem, quam Dialecticam scimus nominatam, pars ad moralem tractatum redundat? qua sententia summi iudicii uir mihi censuisse uidetur, magnam esse in Iure Dialecticæ utilitatem dicam, an necessita tem? Proinde laudauit Scauolam, sui temporis iurisperi tum clarissimum, Cicero, cuius doctrinam uisam censet augustiorem, quòd Dialectica studiosus esset. Quantus autem sit in remedica Dialecticæ usus, argumento illud est, quòd eam non niss à grauissimis philosophis & proditam, & aucham esse constat. Has igitur disciplinas qui sine Dialectices præsidio se consequi posse sperant, an non insigniter falluntur? Equidem semper ita existimaui, Lunam citius è cælo detrahi poste, quam ut quis in his disciplinis in aliquo sit numero: cum citra huius artis operam necesse sit, non aliter, quam cæcos fine ductore, oberrare. Itaque qui hæc tanta, tamá; numerosa commoda, quæ artis huius cognitio pa rit, sibi ob oculos posuerit; is omnino ei, qui egregium aliquid in aliqua arte præstare studuerit, remis uelisq; ad huiulce itudium facultatis properandum censuerit. Nã, quan topere allucinentur nasuti quidam, atque, ut sibi ipsi uiden tur, acuti homines, qui ad theologicas literas rite pertractandas artem, quæ uerum à fallo dirimit, negant ullo modo conducere, omnibus apertum elle arbitror, qui quidem error tantum incrementi cepit, ut non nulli, ne non plurimum theologiæ studia tractare uiderentur, omnes humaniores artes, & potissimum dicendi, strenue contemnere uideantur. Ego uero ferio illos diuina tractare studia expetiuero, simul & ea sectari, quæ divinam scientiam promouent.

quæ percipiendæ ueritati auxiliares manus præbeant; quæ fidis argumentationibus uerum comprobant; quæ sacræscripturæ ordinem diligenter commonstrant; quæ ad omnia quastionu genera penetranda, dissoluenda q; plurimum ualent; quæ hæreticorum male confuta dogmata confutant, atque eneruant; dubia quæque potenter denniunt; scripta ueterum omnia explanant; quæ omnem prophanam scientiam, sapientiams; debilitant, atque euertunt; quæ in divinitatis contemplationem obtutum aciemq; intendunt. Nunc usu uenit, ut, unde tanta fluunt bona, ea prætermissa arte, ad alia prorsus inania studia plerique rapiantur. Nam quid est, quod artes omnes aliquot saculis iacuere infirma, neglecta, prorsus ingloria, nisi quod, uera exacta Dialectica, spinosa illa, captiosa, fatuaq; fophistica inter disciplinas tyrannidem exercuit? Ex quo enim fana, & optima philosophorum ueterum præcepta, unde sapientia & iudicium facile conciliantur, perscrutari, atque perpendere homines desierunt; necessario effectum est, ut de lana caprina leuissima quastiones emerserint. Quare non tam erudita de uariis rebus dissertatione, qualem Dialectica profitetur, sed, ineptis captionibus, homines indoctissimi, uelut in tenebris Andabatæ, inter se sunt temere digladiati, non de ingeniosa doctrina, de natura rerum, de æquo & iniquo, aut etiam de religione, sana proferebatur sententia; sed, errorum fluctibus, incerto iactata funt omnia: adeo ut ueliureiurando confirmare non dubites, imperitæ huic, planeq; barbaricæ multitudini uoluptati fuisse, uera falsis, aptaincongruis, atque inconcinnis permiscere. Quare neque in foro orator, neque in gymnasiis philosophicis, neque in ecclesiis ecclesiastes omnino ullus cernebatur, qui professionem suam ita, ut par erat, tueretur : sed idiotæ fibi legum diuinarum humanarumq; interpretationem afseruerant : eiusq; rei argumentum etiamnum uide mus extare totas (ut ita dicam) naues, totaq; plaustra Aa ine-

#### A OM READ THIOD

ineptorum glossematum, & nescio quarum ea wolw quæ partim typis diuulgata per urbem sunt, partim manu scripta, minio illultrata, multisq; literarum figuris exornata, plane omnia eiusmodi sunt, ut doctorum auribus prorfus indigna uideantur. Extant & eius generis medica quædamita à Dialecticæ obtrectatoribus tractata, ut non medi corum scitaad opem, sed scelerata præcepta ad hominum excidia, merito debeant existimari. Hæc cum itasint; cur uitiosam consuetudinem non corrigimus? cur animis nostris insitam, inueteratamý; labem non eluimus? quousque tandem audire cogemur præstantissimæ artis maledicta? quousque tantam dignitatem insana hominum ineptorum scurrilitate contaminari? quousque, ueluti luce carentes, huius nostræ artis præsidiis destituti doctorum hominum in scriptis absque ullo fructu uersabimur, aut, quod etiam sædius est, de iisdem stultam atque ineptam censuram proferemus? Quin potius eò contendimus, quò non tantum nos præcepta, sed summorum uirorum uoçant exempla? & quando multis rationibus, eius Itudium & ad prophanas, & ad facras literas mirifice conducere demonstratum est; cur ad eam omnia studia conterre, eig; nos totos dedere cellamus? cur, si grati sumus, non eam scientiam conamur illustrare, quæ, imperitorum uitiis, ante annos haud ita multos miserrime conspurcata iacuit, atque neglecta? id quod si consequi cupimus, Aristotelem, huius doctrinæ fontem, cuius & ingenium, & industria mirabilis apud omnes est, uelut à fœditate purgatum, ac sibi restitutum, è latebris in lucem producamus. ita fiet, ut, hociacto fundamento, quælibet studia felicissime tractemus, certaq; norma labores nostros exploremus, ut ratione suscepti, præclare, ac sperata cum laude perferantur: ne, in quo fructum nobis nostroru studioru pollicemur, in eo iacturam experiamur; dumq; te merario ad grauiora impetu rapimur, nosmet, conatusó; nostros infelici euentu, de magna spe deiecti, remoremur. Cum

### CVM INSIGNIA DOCTORATVS

am ; humanam. Trag. R. et al. C. C. C. P. E. Trobellouqui primus disiparos homines in agris, ac, pecudum modos pa

CIEBAM equidem, amplissimi uiri, uos à me hodie ex hoc loco duas res expectare, alteram, ut uobis, quid ego profecerim in iuris ciuilis scientia, optime probarem; alteram, ut ius ipsum ciuile iusta oratione lau-

darem. quarum alteri satis à me sactum esse arbitror: in altera autem ut uobis morem geram, relinquitur. in quo tamen quid ego noui huc afferre potero? aut qua eloquentia, quod attulero, exornabo? cum eius laudes ex hoc ipso loco quotidie à præclarissimis uiris audiatis; meam autem di cendi facultatem multo minus, intelligam, quam medio crem esse; uidear autem mihi sane non leuiter peccare, si, unde mihi tanta hæc præsens dignitas profecta est, ac spera ta utilitas longe maxima oftentatur, nullum omnino grati animi signum ostendam, uestramq; expectatione quasi deludam, atque frustrer. Feci igitur, ut, ubi laudes occurrunt amplissimæ, ex iis admodum paucas delibarem. ex quibus ipsis unde mihi sumendum exordium sit, incertus sum. tan ta enim cuiusque laudis amplitudo est, atque præstantia, ut quam primam, quam postremam ponam, non facile uidea. ab ea tamen exordiar, quæ cu Diis coniuncta maxime uide tur. Quatu, uiri optimi, in rebus omnibus perpetuitas uale at', architectis præcipue notuelle arbitror; qui fuis in ædifi ciis hanc una in primis intueri solent. Est auté omnibus hominibus natura ingenitum, ut, quod in se ipsis assequi non poslunt longissimæ uitæ, id in suorum liberorum propaga tione conentur obtinere. Huius autem diuinæ perpetuitatis mater elt, atque altrix, concordia, atque æquitas: ut, quæ res æque inter se constent, quæq; apte conueniant, solæ hac æternitate fruantur. concordiæ autem, atque æquitatis hu manæ custos arque effectrix optima est iuris ciuilis doctrina. tollas enim hoc, continuo ciuitates sustuleris: euertas æqui-

#### ORATIO

æquitatem, societates omnes euerteris: perdas concordiam, humanam consuetudinem perdideris. Profecto, qui primus dissipatos homines in agris, ac, pecudum modo, pa lantes, in uicos coegit, multum utilitatis in humanum genus contulit. qui uero uicos frequentes fossa, aggeribusq; primu, deinde etia monibus cinxit, multo etia magis de illo meritus elt: qui deniq; suo imperio, ui, ac uirtute, aliena re gna adiunxit, ac, alienos superando, suis pacem peperit; is dignus admodum est, cui statuæ erigantur aureæ. si qui uero talia præstiterunt, merito ii laudibus omnium sæculorum in cælum feruntur. quibus igitur satis dignis muneribus id prosequemur, quod his omnibus sanctissimis suis in-Ititutis perpetuitatem constituit, eam q; arctius continet, cotinebitá;, quam diu eius præcepta atque instituta studiose conseruabuntur? Hominis fortalle fuit eloquentis, in societatem homines cogere : prudentissimi, etiam in ciuitates illos congregare: fortissimi item uiri, hostes superare: ut nihil nunc illi detraham, fortunæq; fuam gloriæ partem attribuam. at, uitam rebus propagare, atque eas ab interitu, omniq; prorfus hominu obliuione uindicare, Dei plane folius est, quod ide cu ius ciuile gentiu præstare constet:ius ciuile Deum elle, fatendum est, idg; pro Deo colendum : ut mirum lit, cur non omnibus in urbibus, omnibus in oppidis, in omnibus uicis proprium, ac certissimum huic Deo sandissimo templum eredum sit. sed nec mirum. nam ceteris Diis priuata templa attribuuntur: ciuitates uero ipsæ, oppida ipsa, uici denique ipsi uere iuris templa sunt amplissima ac magnificentissima. o uere ius ciuile terrarum Deum: quando id agis in terrarum orbe, quod Deus maximus in cæli agitæternitate. præsto adsis tuis gentibus: illas contine, quamq; foles perpetuitatem illis conserua. Soleo ego interdu mihi proponere ante oculos ceteras facultates, atque cum his hanc dicendi iuris ac consulendi scientiam libenter conferre. nullam earum uideo, quam hac non longe antecedat . nam , ut ordiar à Philosophia , est illa quidem omnium

qui

omnium regina facultatum, unde hoc quoque ius ciuile se ortum esse gloriatur; sed eius reliquæ partes non ita ad comunem utilitate spectare uidentur. sapiunt enim certe philosophi, sed quodam modo tantum sibi sapiunt. Medendi uero ars quid utilitatis habere, aut certo potest promitte re, cum in tanto periculo uersetur, ut in una sanguinis missione anima quoque emittifacillime possit? Siderum motu, (ut geometriam, ac grammaticam, minutas facultates, omittam ) ac cæli conversione quid incertius, aut inanius? quid, uel apud homines plebeios, magis ridiculum? Poesis, ea quidem tanta est, ut diuina esse credatur: nullum enim poetam suo studio factum, sed natura genitum esse, ueteri lententia comprobatur: tamen quicquid hacad comunem utilitatem confert, id fabulis inuolutum confert: ad quas homines magis, quam ad eam interiorem fignificationem exprimendam, sese convertunt. ad hac accedit, quòd nisi solus sit, quod non homines, non Dii, neque concessere columnæ, is cum suis musis semper sit misere acturus. Vna eloquentia est, quæ plurima in humanum genus confert beneficia, ac, niss unum uitium obstaret, facile inter omnes principatum obtineret. id autem est, quod tam ab turpi. quam & ab honesto esse nihil dubitat : quam ob causam etiam multis rebuspublicis eiecta est, ut quæ suspecta esset ne fraudem, ac damnum inferret. id quod ius ipsum nun quam facit. id enim ab iusto æquoq; nihil declinat, in eo comoratur, consistit, habitat. tantumq; abest ut ex civitatibus eiiciatur, ut in dies arctius retineatur, atque amantius cola tur. Si mihi fidem suam daret ars bellica, non magis gladio, quam argumentis, mecum se esse pugnatura; hanc meam illi quoque auderem præferre. ea quidem præclarissima est; qua latissima propagantur imperia, pax securissima coparatur, gloriosissimi triumphi ducuntur et certe hostes superare, laudabile est: prudentia uero atque consilio ciuitates comparatas regere, multo maior gloria habetur: ut merito Augustus Alexandrum magnum interdum irriserit,

· qui quereretur, cum omnia superasset, ubi uirtutem suam ad nouam gloriam exerceret, se nihil esse habiturum : quasi uero non eadem, uel maior etiam gloria in partis recte re gendis, quam in comparandis regnis, esset futura. Quod à maioribus nostris relictum est, quodq; ipsi nostra industria aut comparauimus, autilli adiunximus, ut nostrum id esse sciamus, ac pro eo nostro ut magis lubet utamur; omnium beneficiorum longe est maximu. Hinc ueri Principes, quiq; ex ciuium suorum bonis nihil experunt, quod suum cuiusque ut suo uti permittunt, pro Deis coluntur, tyranni uero, quia uel sanguinem ciuitatibus extrahunt omnibus insidiis appetuntur, ac tandem per omnes cruciatus interficiuntur. At hæc bonorum suorum cuiq; certa ac perpetua possessio ab uno iure ciuili proficilcitur: hoc inquam tantum munus, unum ius diuinum homini præstat. nam si ui res geratur; si proiure libido, pro æquitate improbitas accedat, regnet; omnia humana diuina breui corruent, atque extinguentur. tortes enim sua potentia, iniqui suo scelere, improbi sua ma litia ut bonos opprimant, eorum bonis spolient, uitam etiam auterant, necelle elt fateri. quin hoc quoque tutissimo legum præsidio, hoc uno integerrimo defensore, uix satis tuti sunt boni à potentium iniquitate, atque scelere : ut uere thesaurus mundi ius ciuile appellari possit : quando is non solum suos locupletissime ditet; sed suos cuique thesauros fortiter tueatur; suum quisque ut suum possideat, efficiat. hoc nulla uis tyranni, nulla auaritia, nulla fraus quidquam aduersum moliri potest, quin perpetuo uigeat, terrisq; tuis imperet. quod autem nullius uirtutis laus illustrior elle possit, uel hoc argumentum facit, quod reliquæ omnes si non sint cum jure ciuili coniunca, nullum firmamentum, nullamq; commendationem habere possunt; cu in privatis tantum commodis atque utilitatibus versentur; ius autem ciuile à reliquis seiunclum suam semper retinet dignitatem, & in omnibus unicuique auxilio est, iuxta cuiulque dignitatum opera, & bonorum rationem, & aliaru rerum,

rerum, quæ singulis conueniant. Quapropter, cum abinitio genus humanum in siluis, & agris, nullo ritu, nulla religione, nullo humanitatis officio, uitam degeret; nullaq; ratio, uel disciplina animi impetus contineret, ac moderaretur; estetá; omnis uita malis innumeris obnoxia; sub præsidio alterius rationis, quam iuris ciuilis, imbecilliores ullu ocium, ac securitatem constituendam uix unquam putarut. Hinc potentes cum tenuioribus, & tenuiores cum potentioribus, pro sua quisque dignitate, uitam degere cœperunt. Hinc regiæ potestatis principia, omniaq; optimatum exorta iura sunt. quorum auctoritatem admiratus Hesiodus, à Ioue initium habuisse in Theogonia scriptum reliquit: quales fuere Aeacus, Minos, & Rhadamantus, Numa Popilius, Lycurgus, Draco, Solon, & Pittacus ille Mytilenæus, quales (utillos uetustiores omittam) Mercurius & Phoroneus, & plerique alii, qui legum & iudiciorum administratione amplifsimos honores sibi compararunt, quorum quidem prouidentia adeo erat admirabilis, ut extra communem hominum sortem positi & collocati uiderentur, quocirca & ipsam originem ad Deos auctores referebant: existimant enim illum non nisi divino semine susceptum fuisse, quem cernerent tanquam divinis virtutibus cumulatum. Hinc prisci illi Heroes extiterunt, quorum præstantia Homeri Ilias referta est: inter quos ipse Aristoteles, & post eum Aratus Sicyonius ob legum administrationem tantum laudis assequuti sunt, ut ne Themistocles quidem tantis rebus gestis apud Athenienses clarior haberetur. ex quo colligi potest, nullam esse uiam compendiariam magis adhonoris amplificationem, & gloriæ, ipso iure civili. In eo uero, quod disputari solet, uirtute uitam beatam persici; no uidentur animaduertere quæ sit istius uerbi uis. beatum enim, nisi expletum, & in suo genere perfectum, ne intelligi quidem potest. quæ autem uis, humana industria & studio comparata, infinitam illam multarum, & maximarum rerum cupiditatem, natura mentibus humanis insitam exple-

#### ORATIO

& repellere absq; iustitiæ subsidio ualebit? qua, quæso, uirtute (ut alia omittam) ardens illud sitis desiderium omniu rerum, nec eorum tantum, quæ cernimus oculis, sed eorum etiam, quæ uoluimus animo, quibus maxime agun tur omnes fere mortales, minues, atque lenies? aut qua rationeis, qui dignitatem aliquam acri animi studio petenda putat, modumin ea expetenda sibiipse constituit, niss sitiuris ciuilis particeps? neque omnia humana, siue illa extrinsecus adueniant, siue in corpore sita, siue mentem instruant, & exornent, diriges, ac conservabis, qualia sunt vires, integri sensus, firmitas ualetudinis, & reliqua, quæ Academicis & Peripateticis probabilia sunt: deinde opes, & facul tates, generis decus, & honores, filii omnibus rebus florentes, & ornati, amici denique magna amoris coniunctione præstantes: postremo, si uidetur, (ut Epicuro obsequamur) demus operam, ut omnibus exquisitis uoluptatibus animo & corpore potiatur; eumq; doloris acerbitate, atq; metu, quantum humano confilio prouideri potest, liberemus; adeo ut nihil deesse possit, uel ad dignitatem, uel ad uitæ cultum, & elegantiam, uel ad uoluptates: neque minus ei dabitur, sine iustitia, sine iuris ciuilis beneficio, istis suis commodis diutissime frui posse, aut aliunde fine beate uiuendi petere, quam ab eo, unde uitæ præsidium atque tutela quotidie omnes mortales sumunt. Præesse uero ceteris animalibus longe maximum est, maximeq; gloriosum. id autem una in ratione posuit Deus. nam id animal, quod rationis est particeps, quod præterita meminit, quod præsentia discernit, quod sequentia ex iis utrisque præuidet, cauet, in magna divinitatis parte positum est. Veru ex horum hominum numero, si quis est, qui ceteris hominibus præsit, qui ceteros regat, qui colatur, tanquam præsens Deus, non ne hoc est Deu fieri ? in Deoru numero haberi? at hoc ius efficit ciuile: homines enim ceteris animantibus ratione præstant. ius uero ciuile consilio, prudentia, ut etia hominibus præstare homines possint, pari efficit ratione. Ouere

O uere cælo (licet mihi sæpius de tanto bono exclamare) dignam facultatem, quamq; homines deorum honoribus colant, hoc est, ut eam neque consulendo contaminent, neque iudicando corrumpant. Qui copiosius in huiusce tanti boni laudibus uersati sunt, alii alia ratione hoc extulerunt. Demosthenes ciuitatum animam hoc esse dixit: & recte ille quidem . nam quemadmodum corpus fine anima concidat, necesse est: sic, ciuitates iure ciuili ne collabantur, teneri non possunt. Sed ille quidem, mea sententia, nimis dixit tenuiter. rectius enim mudi uitam, Dei men tem, uel potius Deum ipsum appellasset. quid enim aliud esse potest, unde tot ac tanta diuina commoda hominibus emanent, quam Deus ipse ? consulitur Deus in rebus du biis: hoc mentes hominum soluit. de bonis optime, pessime de malis Deus meretur : hoc præmio bonos, malos sup plicio affici iubet. Deus æque idé omnibus est: hoc, quod sui est, cuique tribuit. Nihil uereor, amplissimi uiri, quod dicturus sum, quin uos in eam partem, hoc est, ita esse, quemadmodum dixero, accipiatis. id quod paulo clarius dicam, ut omnes plane audire possint. Non solum hocius ci uile Deus est, quod ea gentibus præster, quæ à Deo tantum proficisci solent; uerum uos omnes, qui illud administratis, per quos tot ac tanta beneficia humanæ focietati impertit, uos, inquam, inter homines Deos efficit: ut, cum ego uestrum iltum ornatissimum ordinem, ac splendidissimu consessum oculis lustro, tot Deos mihi sedere proponam, ad amplitudinis suæ laudes audiendum attentos. Quare, cum ego quoque omne meum studium, quicquid ingenio ualuerim, conatus denique meos omnes, eò contulerim, ut aliquando tandem in tam egregium, tamá; nobilem gregem asciscerer, hodiernus dies & meorum laborum, & tanti mei desiderii finem attulit, eumq;, ut arbitror, quo me dignum iudicetis, qui in istum uestrum diuinum ordine omnes coniunctissimis sententiis reciperetis. Surge tu Alciate, alter plane inter hosce amplissimos deos Iuppiter: surge, atque ista

#### OR ATIO

ista tua auctoritate uere diuina Faletum tuu eo insigni, quo ceteri uiri cohonestati sunt, exorna. Restat, optimi ac'doctissimi uiri, ut uobis uniuersis gratias aga maximas, quod me hodierno die ea dignitate dignum iudicastis, quæ ad ceteras summas dignitates quasi gradus firmissimos substruit. id autem quo modo commode faciam, non fatis uideo. nam uestrum istud de me tantum, tamq; honorificum iudicium, & mea in tam amicos animos fumma animi propensio magis cumulate relată gratiam, quam leuiter actam, à me postulat omnino. id quod cum in præsentia nulla prorsus mihi præstandi sit facultas, in suum tempus reservabo, hoc est, ut, si usus unquam ueniat, quo cuique uestrum opera mea ufui esse possit, is eam sibi ex hoc die obstrictam debitam; sciat, eaq; utatur sic, ut suis uteretur manibus. Ac ne ulla tamen ex parte ingratus uidear, eas quoque uobis universis & singulis ago gratias, quas uos ex hoc ipso loco, hac eadem de causa honestissima, amplissimis item uiris egistis cumulatissimas. Vobis aute, condiscipuli mei, ciues amplissimi, honestissimi adolescentes, qui præsentia uestra Faleti uestri nouam dignitatem condecorastis, atque auxistis, quosq; uideo cum uobiscum gaudere, tum mihi uere & ex animo gra tulari, uobis, inquam, hoc exiguum pro gratiarum actione præstatur, ut uos amice moneam, fraterne horter, fideliter fuadeam, ut ad hanc ipsam dignitatem, quam omnes miro desiderio exoptatis, ea celeritate, ea iuris scientia, eo de nique honorum iudicio perueniatis, quæ omnibus pro miraculo esse possit; ac breui hanc ipsam, quam à nobis uestrum humanissimu officium exposcit, gratiarum actionem à nobis multo etiam hoc modo doctissimorum uirorum frequentior consessus expectet.

plane inter holce amphistmes dees I appiter ; forge jarque



O R A T I O

## RERVM AC VERBORVM,

in his orationibus memorabilium,

| ad gritude in Si glammide, i.b. 3                       |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| ABRAHAM placuit Deo.                                    | b.83     |
| Abrahamus Christi diem uidit.                           |          |
| Abrahamo Sarra molesta fuit.                            | b.64     |
| A rahamus propheta.                                     | a.41     |
| Arahamus propheta.<br>Aborigines in Italia antiquissimi | рори-    |
| THE CL. THE PROPERTY AND SECTIONS                       | a.20     |
| de Abortum facientibus quid.                            | a.79     |
| Acelinus sedis apostolica hostis.                       | b.41     |
| Acharius Foresti Euganeorum P                           | rincipis |
| filius.                                                 | b.19     |
| Acharius Foresti Euganeorum P                           | rincipis |
| filius.                                                 | h 20     |
| Achilles post Patrocli mortem are psit.                 | na sum   |
| ins Falctus was been del. tilq "-                       | b.30     |
| Achillis cum Asteropæo Axij fi                          | uminis   |
| nepote contentio.                                       | a.86     |
| Achillis iracundia.                                     |          |
| Adalogerioni Aetius in Euganeis                         |          |
| lus successit, Theodati nepos.                          |          |
| Adam è Paradiso eiestus.                                | b.71     |
| Ada primi patris lapsus.                                |          |
| pro Admeto uxor mori uoluit.                            |          |
| Adriatici sinus nauarchus est Ven                       |          |
| Princeps. 134 Archel and hard of                        | a. 48    |
| Adulteri pæna capitali plectendi.                       |          |
| Adulterii punitio dinersa.                              |          |
| Aeacus iustissimus habitus.                             |          |
| Aegyptij per leanam quid.                               | b.79     |
| Aegyptij quid per duo capita hum.                       | ana si-  |
| gnificabant.                                            | 6.76     |
| apud Aegyptios calciorum usus ir                        |          |
|                                                         | 6.74     |
| apud Aegyptios contra matrimon                          | y 1110-  |
| latores quid.                                           | a.79     |
| Aegyptios tandem ruina oppressit.                       | a.33     |
| sine aquitate & institua nibil in n                     |          |
| diu constare potest.                                    |          |
| Aemilia regio que nunc Romadiola                        |          |
| Aemilia comitas immensa.                                | 0.82     |
|                                                         |          |

| Aequanimitas in Sigismundo.         | b. 1 :  |
|-------------------------------------|---------|
| Aesopi fabella de leana & uulpe.    | b.70    |
| Aethionius siue Azo Estensis Eu     | ganeo-  |
| rum prafectus.                      | 120     |
| Affinitas inter Polonia Regem és    | LIPY    |
| culem Ferraria ducem.               | hre     |
| Africani mansuetudo laudatur.       | h 27    |
| Agamedes cum Trophonio in D         | olahic  |
| Apollini templum extruxere.         | has     |
| Agamedis & Trophonij mors.          | 6.34    |
| Agar mater Ismaelis ancilla Abri    | 20.34   |
| 64                                  | ana.o.  |
|                                     | - 0     |
| Agesilaus Lacedamoniorum Rex.       | a. 18   |
| Agrippina a filia necata.           | a.67    |
| Agrippina qualis fuit erga maritú.  | b. 62   |
| Agyrtos patrem morti tradidit.      | a.67    |
| Aiacis furor.                       | 6.35    |
| Albertus 2. Estensis Princeps.      | a.21    |
| Albertus Alberti V berti pronepos   | a. 2 I  |
| Albina mulieres crudelissima.       | a.63    |
| Alcestis pro uiro mori uoluit . b.  | 74.82   |
| Alciatus iurisconsultissimus.       | a.97    |
| Alcibiades sempiterna ignominia n   | nacu-   |
| us a per us.                        | 6.25    |
| Alcithea Paulania mater iniquissis  | na.a.   |
| tenando hollem interfecerant. 63 t. |         |
| Alcmaon matrem necauit.             | a.67    |
| Alchmæonem quis furor inuaserit.    | 6.62    |
| Alda Otthonis primi Saxonia du      | cis fi- |
| lia runne as en illi vitalis en     | a. 20   |
| Alda uxor Alberti qui ob furoren    | n Re-   |
| rengarij quarti in Saxoniam se co   | ontu-   |
| lit. in manifest the second         | a.20    |
| Aldrouandinus filium Florentinis    | obli-   |
| dem dedit                           | bAT     |
| Aldrouandini insigne facinus.       | har     |
| Alexander Magnus.                   |         |
| Alexandri Magni gloriæ sitis inexp  | lohi    |
| -                                   |         |
| Alexandri gloria.                   | 1.10    |
| Alexander intemperatia damnatus.    | 1.32    |
|                                     |         |
| Cc Alexa                            | naer    |

| Alexander Casimiri filius à Lithuanis       |
|---------------------------------------------|
| pro rege exposcitur. a.5                    |
| Alexandro Casimiri filio mortuo Polonia     |
| reonum infestatur. a.15                     |
| Alexander Pont.pater uxoris Alphonsi        |
| Ferrarie ducis. a.3 I                       |
| Alforisius Foresti Euganeorum Principis     |
| nepos. b.19.20                              |
| Aliena a suis institutis nemo laudare so-   |
| - let                                       |
| per Alpes quo tempore & qui primum          |
| transgress in Italiam confluxere.b.19       |
| Alphonsus Dux Ferraria Italia splendor      |
| ob uirtutes fuit. a.3 I.                    |
| Alphonsus Estensis. b.22                    |
| Alphonsus Estensis belli artifex maxi-      |
| mus                                         |
| Alphonsus Estensis in atatis sua primor-    |
| dio gloriam expetebat. b.36                 |
| Alphonsus copias Hispanas apud Rauen-       |
| nam prostrauit. b.37                        |
| Alphonsus Estensis multa pro Mutinæ ac      |
| Regii recuperatione fortiter fecit.a.36     |
| Alphonsus se in medios hostes immisit ut    |
| patriam liberaret. a.37                     |
| Alphonso Estensi Iulius 2. pont. oppida     |
| qualam abstulit. a.23                       |
| in Alphonso uirtutes inter se certare uide- |
| bantur                                      |
| Alphonsi Estensis Ferraria ducis mors       |
| 2 subi. sulladio sp. 32                     |
| Amazonibus non est concessú nubere nisi     |
| pugnando hostem interfecerint . 6.7         |
| Ambuariti inter Belgas cis Renum et Mo      |
| sam flumina.                                |
| Amicos offendens, deum offendit. a.81       |
| Amor cunctis insitus ut genus suum pro-     |
| -aducant. I do inp itradia rozu sa.71       |
| Amor nisi honestus laudandus. a.84          |
| Amor uiri & uxoris miscetur uti uinum       |
| - cum aqua. I mail and a.74                 |
| Amphion cantu quid fecerit. b.44            |
| Amuratem Vladislaus rex Vngaria eie-        |
| edcit                                       |
| Anaxagoras quid in morte filii dixe-        |
| orrit 6.32                                  |
| Andabatæ in tenebris digladiantur.a.93      |
| Andreas Gorcanus. a.15                      |
| Cc Alexander                                |

| Angriuaria ducatus.  Animalibus cateris præesse in ratione est positum.  Animus est humanarum partium nobilisima.  Animus hominis aternitatis est particeps inquit Plato.  Animi gratitudo in Sigismundo.  Animi gratitudo in Sigismundo.  1.3  Animi pulchritudo in Sigismundo.  3.4  Animi pulchritudo in Sigismundo.  4.34  Animi quam corporis maior est habenda ratio.  Anies Sencca egregia sententia.  4.34  Annei Sencca egregia sententia.  4.34  Annei Sencca egregia sententia.  4.77  Animi quam corporis maior est habenda ratio.  4.34  Annei Sencca egregia sententia.  4.50  Anseres alienis ouis non incubant et quid præterea agunt.  5.78  Anteros apud ueteres quid.  4.77  Antiochi opes ingentes.  5.32  Antiphanes de cóiugio quid dixerit.  5.61  in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda.  4.81  Antonius Butriensis ferraria docuita.  2.1  Antonius Faletus quid egerit de silio indomito.  4.78  Annularis digitus pronubus.  5.78  Annulorum usus unde.  4.78  Annulus ferreus sine gemma cur sponse datus olim.  4.78  Annulus ferreus sine gemma cur sponse datus olim.  4.78  Annulus ferreus sine gemma cur sponse datus olim.  4.78  Apicula sola uiuere nequit.  4.81  Apim Aegyptium referebat uitulus ere tus in deserto.  5.53  Apollo qualem dederit mercedem Aga-                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| positum. b.96 Animus est humanarum partium nobilisima. a.88 Animus hominis aternitatis est particeps inquit Plato. a.34 Animi gratitudo in Sigismundo. b.13 Animi magnitudo in Sigismundo. b.13 Animi magnitudo in Sigismundo. b.13 Animi pulchritudo nullo corporis morbo corrumpitur. b.37 Animi quam corporis maior est habenda ratio. a.34 Annei Sencca egregia sententia. a.50 Anseres alienis ouis non incubant et quid praeterea agunt. b.78 Anteros apud ueteres quid. a.77 Antiochi opes ingentes. b.32 Antiphanes de cóiugio quid dixerit.b.61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Butriensis ferraria docuita.21 Antonius Faletus quid egerit de silio indomito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulorum usus usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Animus est humanarum partium nobilisima.  Animus hominis æternitatis est particeps inquit Plato.  Animi gratitudo in Sigismundo.  Animi magnitudo in Sigismundo.  Animi pulchritudo nullo corporis morbo corrumpitur.  Animi quàm corporis maior est habenda ratio.  Annei Senccæ egregia sententia.  Annei Senccæ egregia sententia.  Anteros apud ueteres quid.  Anteros apud ueteres quid.  Antiphanes de cóiugio quid dixerit.  In antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda.  Antonius Butriensis ferrariæ docuit.  Annularis digitus pronubus.  Annulorum usus unde.  Annulorum usunde.  Annulorum usunde. |
| Animus hominis æternitatis est particeps inquit Plato.  Animi gratitudo in Sigismundo.  Animi magnitudo in Sigismundo.  Animi magnitudo in Sigismundo.  Animi pulchritudo nullo corporis morbo corrumpitur.  Animi quam corporis maior est habenda ratio.  Annei Senccæ egregia sententia.  Angeres alienis ouis non incubant et quid præterea agunt.  Anteros apud ueteres quid.  Anteros apud ueteres quid.  Antiochi opes ingentes.  Antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda.  Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21  Antonius ferreus quid egerit de silio indomito.  Annularis digitus pronubus.  Annularis digitus pronubus.  Annulorum usus unde.  Annulus ferreus sine gemma cur sponsæ datus olim.  a.78  Apiud Aphros quis usus de uxoribus.  b.74  Apicula sola uiuere nequit.  a.81  Apim Aegyptium referebat uitulus ere tus in deserto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Animus hominis aternitatis est particeps inquit Plato.  Animi gratitudo in Sigismundo.  Animi magnitudo in Sigismundo.  Animi magnitudo in Sigismundo.  Animi pulchritudo nullo corporis morbo corrumpitur.  b. 37  Animi quàm corporis maior est habenda ratio.  Annei Senca egregia sententia.  Annei Senca egregia sententia.  Annei Senca egregia sententia.  Anteros apud ueteres quid.  Antrosi opes ingentes.  Antiphanes de cóiugio quid dixerit.  Antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda.  Antonius Butriensis ferraria docuit.  Annularis digitus pronubus.  Annularis digitus pronubus.  Annulus ferreus sine gemma cur sponsa datus olim.  and Aphros quis usus de uxoribus.  And Aphros quis usus de uxoribus.  And Aphros quis usus de uxoribus.  Anim Aegyptium referebat uitulus ere tus in deserto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| inquit Plato.  Animi gratitudo in Sigifmundo.  Animi magnitudo in Sigifmundo.  Animi magnitudo in Sigifmundo.  Animi pulchritudo nullo corporis morbo corrumpitur.  Animi quàm corporis maior est habenda ratio.  Annei Senccæ egregia sententia.  Anolei Sencæ egregia sententia.  Anseros apud ucteres quid.  Anteros apud ucteres quid.  Antiochi opes inzentes.  Antiphanes de cóiugio quid dixerit.  in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda.  Antonius Butriensis ferrariæ docuit.  Antonius Faletus quid egerit de silio in- domito.  Annularis digitus pronubus.  Annulorum usus unde.  Annulus ferreus sine gemma cur sponse datus olim.  a.78  Annulus ferreus sine gemma cur sponse datus olim.  a.78  Apicula sola uiuere nequit.  Asi Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Animi gratitudo in Sigismundo. b.13 Animi magnitudo in Sigismundo. b.13 Animi magnitudo in Sigismundo. b.13 Animi pulchritudo nullo corporis morbo corrumpitur. b.37 Animi quàm corporis maior est habenda ratio. a.34 Annei Senccæ egregia sententia. a.50 Anseres alienis ouis non incubant et quid præterea agunt. b.78 Anteros apud ueteres quid a.77 Antiochi opes ingentes. b.32 Antiphanes de cóiugio quid dixerit.b.61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Faletus quid egerit de silio indomito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulorum seres sine gemma cur sponsæ datus olim. a.78 apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola unere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Animi magnitudo in Sigifmundo. b.13 Animi pulchritudo nullo corporis morbo corrumpitur. b.37 Animi quàm corporis maior est habenda ratio. a.34 Annei Senccæ egregia sententia. a.50 Anseres alienis ouis non incubant et quid præterea agunt. b.78 Anteros apud ueteres quid a.77 Antiochi opes ingentes. b.32 Antiphanes de cóiugio quid dixerit.b.61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Faletus quid egerit de silio in- domito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulus fureus sine gemma cur sponsæ datus olim. a.78 apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Animi pulchritudo nullo corporis morbo corrumpitur. b.37 Animi quam corporis maior est habenda ratio. a.34 Annei Senccæ egregia sententia. a.50 Anseres alienis ouis non incubant et quid præterea agunt. b.78 Anteros apud ueteres quid a.77 Antiochi opes ingentes. b.32 Antiphanes de cóiugio quid dixerit.b.61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Faletus quid egerit de silio indomito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulorum usus unde. a.78 Antipicula sola uiwere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere tus in deserto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| corrumpitur.  Animi quam corporis maior est habenda ratio.  Annei Sencca egregia sententia.  Angeres alienis ouis non incubant et quid praeterea agunt.  Anteros apud ueteres quid.  Antiochi opes ingentes.  Antiochi opes ingentes.  Antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda.  Antonius Butriensis ferraria docuit.a.2 I  Antonius Faletus quid egerit de silio indomito.  Annularis digitus pronubus.  Annularis digitus pronubus.  Annulus ferreus sine gemma cur sponsa datus olim.  a.78  Annulus ferreus sine gemma cur sponsa datus olim.  Antonius ferreus sine gemma cur sponsa datus olim.  Antonius ferreus sine gemma cur sponsa datus olim.  Antionius ferreus sine gemma cur sponsa datus olim.                                                                                                         |
| Annei Sencca egregia sententia.  Annei Sencca egregia sententia.  Anseres alienis ouis non incubant et quid praeterea agunt.  Anteros apud ueteres quid.  Antiochi opes ingentes.  Antiphanes de cóiugio quid dixerit. b. 61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda.  Antonius Butriensis ferraria docuit.a. 21 Antonius Faletus quid egerit de silio indomito.  Annularis digitus pronubus.  Annularis digitus pronubus.  Annulus ferreus sine gemma cur sponsa datus olim.  and Aphros quis usus de uxoribus.  Apim Aegyptium referebat uitulus ere tus in deserto.  b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Annei Sencca egregia sententia.  Annei Sencca egregia sententia.  Anseres alienis ouis non incubant et quid praeterea agunt.  Anteros apud ueteres quid.  Antiochi opes ingentes.  Antiphanes de cóiugio quid dixerit. b. 61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda.  Antonius Butriensis ferraria docuit.a. 21 Antonius Faletus quid egerit de silio indomito.  Annularis digitus pronubus.  Annularis digitus pronubus.  Annulus ferreus sine gemma cur sponsa datus olim.  and Aphros quis usus de uxoribus.  Apim Aegyptium referebat uitulus ere tus in deserto.  b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Annei Senccæ egregia sententia. a.50 Anseres alienis ouis non incubant et quid præterea agunt. b.78 Anteros apud ueteres quid a.77 Antiochi opes ingentes. b.32 Antiphanes de cóingio quid dixerit.b.61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Buriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Baletus quid egerit de filio indomito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulus ferreus sine gemma cur sponse datus olim. a.78 apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| præterea agunt.  Anteros apud ueteres quid . a.77 Antiochi opes ingentes. b.32 Antiphanes de cóingio quid dixerit, b.61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Guideus quid egerit de silio indomito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulus ferreus sine gemma cur sponsæ datus olim. a.78 apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| præterea agunt.  Anteros apud ueteres quid . a.77 Antiochi opes ingentes. b.32 Antiphanes de cóingio quid dixerit, b.61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Guideus quid egerit de silio indomito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulus ferreus sine gemma cur sponsæ datus olim. a.78 apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anteros apud ueteres quid . 4.77 Antiochi opes ingentes. b.3 2 Antiphanes de cóingio quid dixerit.b.61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Butriensis ferraria docuit.a.21 Antonius Faletus quid egerit de silio indomito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulus ferreus sine gemma cur sponsa datus olim. a.78 apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antiochi opes ingentes.  Antiphanes de cóingio quid dixerit. b.61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Faletus quid egerit de filio indomito.  Annularis digitus pronubus.  Annularis digitus pronubus.  Annulorum usus unde.  Annulus ferreus sine gemma cur sponsæ datus olim.  a.78 apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit.  Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antiphanes de cóiugio quid dixerit.b.61 in antiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Faletus quid egerit de silio indomito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulus ferreus sine gemma cur sponsæ datus olim. a.78 apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere tus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in artiquis legibus multa temporis causa potius ferenda quam laudanda. a,81 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Faletus quid egerit de silio indomito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulorum usus unde. a.78 and Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere tus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| potius ferenda quam laudanda. a.81 Antonius Butriensis ferrariæ docuit.a.21 Antonius Faletus quid egerit de silio indomito. a.64 Annularis digitus pronubus. b.78 Annulorum usus unde. a.78 Annulus ferreus sine gemma cur sponsædatus olim. a.78 apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antonius Butriensis ferraria docuit.a.21 Antonius Faletus quid egerit de silio indomito.  Annulario.  Annulario digitus pronubus.  Annulorum usus unde.  Annulus ferreus sine gemma cur sponsa datus olim.  a.78  Apicula sola uiuere nequit.  Apim Aegyptium referebat uitulus ere tus in deserto.  b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| domito.  Annularis digitus pronubus.  Annulorum usu unde.  Annulus ferreus sine gemma cur sponsa datus olim.  a.78  Apicula sola uinere nequit.  Apim Aegyptium referebat uitulus ere ttus in deserto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Annulorum uJus unde.  Annulus ferreus fine gemma cur sponse datus olim.  a.78  apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74  Apicula sola uinere nequit.  a.81  Apim Aegyptium referebat uitulus ere ttus in deserto.  b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Annulorum uJus unde.  Annulus ferreus fine gemma cur sponse datus olim.  a.78  apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74  Apicula sola uinere nequit.  a.81  Apim Aegyptium referebat uitulus ere ttus in deserto.  b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Annulus ferreus fine gemma cur sponsa datus olim. a.78 apud Aphros quis usus de uxoribus. b.74 Apicula sola uiuere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere ttus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apicula fola umere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apicula fola umere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apicula fola umere nequit. a.81 Apim Aegyptium referebat uitulus ere Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apim Aegyptium referebat uitulus ere<br>Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etus in deserto. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apollo qualem dederit mercedem Aga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A pouo qualem aeaerit merceaem Aga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A life million Las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| medi & Tophonio. b.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apollinis boues abacti . a.69<br>Apollonides de uoluptate quid. b.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aqua patiendi elementum. b.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aquila nigra ab Imperatoris exercitu in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| areola aurea gestata. b.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arabes habebant uxores comunes.b.58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aratus Sycionius. a.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arbor uita ac scientia boni & mali.b. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arborum & stirpium causa in semine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e. eft . Who of the work with a opposite the 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ex argenteo parente auream sobolem na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ex argenteo parente auream fobolem na-<br>fei uidemus. a. 1 1<br>Argia mater Cleobis & Bythonis quida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Argia mater Cleobis & Bythonis quid a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mumino potiit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - summer petitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| numine petiit. b.34 Argiuos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### I XN ED GE MX I

| Argiuos tandem ruina oppressit. a.33                        | Auaritia ac inhumanitas' in Principe ui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria. b.74                                                  | tuperanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aristippus de felicitate quid. b.14                         | Auaritia inducta Rom.imperij . magni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aristophanes de seruis quid. a.78                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aristoteles est Coryphaus peripatetico-                     | tudo dissipari cepit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vim                                                         | Augustus Alexandrum magnum irrisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rum. b.90 Arist. de felicitate quid. b.14                   | merito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arist. de felicitate quid. b. 14                            | Augustus quid statuit de matrimoio.b.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arist.iustitiam laudauit. b.13                              | Augusti Casaris tempore Christus natus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aria erga uirum amor. b. 13                                 | eft. has manus as an ana.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arist.quid de bestiolis apud Hypanim f lu                   | Augusti Imp. felicitas. b.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| uium dixerit. b.29 Arius quid Pacuuio respondit de uxore    | Augusti magnitudo. b.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arius quid Pacuuio respondit de uxore                       | Auta materna Francisci Venerii princi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jujpenja. b.63                                              | pis Venet.quid augurata sit. a.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arsinoes pietas in filios. b82                              | ex aureo parente argenteam sobolem pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artaxerxes Persarum Rex quam fuerit                         | creari. a.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - gratus. bugs him one summind an a. 2                      | Austria olim Boiaria dicta. a.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Artaxerxes sua humanitate multorum                          | Azo Ferraria Princeps a Gregorio nono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| animos deuinxit. a.2                                        | Pont.constitutus. b.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Artemisia erga uirum amor . b.82                            | Azo siue Aethionus Estensis Euganeoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Asini amor erga fætum. b.75                                 | præfectus. a.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aspasia Periclis uxor. a. 75                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Assyria mulieres quando nubiles. a.69                       | - Fro that a language and the relation will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | PRINTED AND ADDRESS OF THE STREET, STR |
| Assyri à Medis superati. a.33                               | Printer or Gilling in G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Assyry triumuiros constituebant nuptia-                     | Babylon coctilibus cincta. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rum prajectos.                                              | Bartholomaus Riccius. a.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rum prafettos. a.60 Assyriorum potentia sub Nino initium ce | Bartholomaus Salicetus Ferraria docuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pit.                                                        | n.C.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Athamas furore alienatus. a.67                              | Basilius Moscouitarum princeps. a.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Athenæstudiorum bonarum artium ma-                          | Bauaria Germania prouincia. a.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| s ter. and and and and a.33                                 | Beatus quis, propter coniugium. a.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Athenienses à Lacedamonijs superati                         | Bebius Macer de nuptiis, quid. b.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| funt.                                                       | Belgradum oppidum inexpugnabile. a. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Athenienses fuderunt Persas. a.10                           | Belidum crudelitas. a.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Athenienses Macedonum armis oppres-                         | Bellica arte propagantur imperia. a.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fi                                                          | Bellouesus dux exercitus. b.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Athenienses omnem oram intra Pamphy                         | Bellum solenni ritu denunciare. a.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lieum & Ponticum littus occuparunt.                         | Beneficentia in Sigismundo. a.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | Berengarius quartus. a.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Athenienses reticulo aureis cicadis distin-                 | Bergomum a Boiis conditum. b.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eto caput ornabant. 4.20                                    | 1 7:1 1 0: 00 00 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             | Brunsbergam. ibidem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Athenienses terra geniti. a.20                              | Barteusteniam. ibidem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Atheste ab Athesi nomen traxit. b.19                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attila Hunnorum Rex Euganea oppida                          | Bipartito diuljum genus. b.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| euertit, inter quæ Aquilea, Monta-                          | Biton & Cleobis Argiæ sacerdotis filii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gnana, Atteste, Monsilice, Calaonium<br>& alia. a.19        | b.10. human constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| & alia.                                                     | Bitonis & Cleobis testimonia. b.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Attila irruit in Italiam anno 421. sed                      | Bitonis & Cleobis pietas, & mors. b.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neoterici tradut fuisse ano 445.b.20                        | Bohemi Vladislaum Casimiri filium sibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cun)                                                        | Cc 2 Regem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contract and the format and and                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### I NN ED GE MX IN

| Regem exposcunt. a.5                                                     | apud Aegyptios. b.74                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Botaria olim quæ nunc Austria nuncupa-                                   | Calaonium ab Attila Hunnorum rege e-                                                        |
| Boiaria olim qua nunc Austria nuncupa-<br>tur. a.5                       | uersum. han statut about a.19                                                               |
| a Bois ferraria condita. a.19                                            | Calenda Iunij fabaria dicta. a.78                                                           |
| Bou Boemia, Herciniag; pulli a marco -                                   | Cambisis Regis exitus. a.10                                                                 |
| manis sueuiæa; populis. b.19                                             | in Camanijs quis mos fuerit ad uxorem                                                       |
| Boij, quo tempore in Italiam uenerunt.                                   | ducendam.                                                                                   |
| August Casans tempore Christ. 21.8 tus                                   | Cameli natura cum femina appetit. b.82                                                      |
| Boundarias cis Apeninum condiderunt                                      | apud Cameneciam, Sigismundi uictoria                                                        |
| or urbes                                                                 | ul b.7 pay H book ellowed on hour Alivis,                                                   |
| Bona Regina uxor Sigismundi. b.9                                         | b.7<br>Caniouiam.                                                                           |
| Bononiam Boy condiderunt. b.19                                           | Camilli & Posthumy censorum constitu -                                                      |
| Borisstbenes amnis. a.6                                                  | a.79                                                                                        |
| Borusthenida quid de mulieribus facere                                   | Camillus pro patria pugnauit. b.41                                                          |
| consueuerunt. a.59                                                       | Campensis Resp.deleta. b.33                                                                 |
| Brixie gubernator fuit Franciscus Vene-                                  | Capita humana duo quid apud Aegypti-                                                        |
| rius. 2000 h agament amarro 1 b.49                                       | os significabant. b.76                                                                      |
| Brixia a Boijs condita. b.19                                             | Capitolium Roma quo tempore conditum.                                                       |
| Brisais Achilli adamata & ab Agamem                                      | a8d.19 wantangring ngra afficiation & J.                                                    |
| none crepta.                                                             | Caput est sensum sedes. a.17                                                                |
| Brunsuicenses & luneburgenses unde ori-                                  | Caritas non servatur desiciente amoris                                                      |
| ginem traverint. 4.20                                                    | causa. b.85 Carna dea que uitalibus præest humanis. a.78 Carneades de felicitate quid. b.14 |
| ginem traxerint. a.20 Brutijs orbata Italia. a.33                        | Carna dea que uitalibus preest humanis.                                                     |
| Buda nobilitas Palatinatum appetens dis                                  | -11 a. 78                                                                                   |
| fidebat. a.24                                                            | Carneades de felicitate quid. b. 14                                                         |
| Buscum, Veronouiam & zigoniam arces                                      | Caroli Magni stirps ab utilone deducta.                                                     |
| Sigismundus expugnauit. b.7                                              | \$ 4.20                                                                                     |
| Busiridis hospitium. a.35                                                | Carpensis ab Alphonso Estensi acquisi-                                                      |
| Distantia Cermania presidente esta de 20                                 | - tio. a.3.6                                                                                |
| Pentucquis propi Soningium, on and                                       | Carthago urbium potentissima. a.33                                                          |
| Rebins Macer de nuptus, quid b. 19                                       | Casimirus, Prussiam et Pomeraniam suo                                                       |
| Caco impeturationis arcem expugnare.                                     | Regno adiunxit                                                                              |
| Caco imperu rationis arceni expugiare.                                   | eiusdem Casimiri frugalitas. b.4                                                            |
| b.37<br>Cælibatus laudatur maxime. a.68                                  | Calminus Polonie Ren not fratrem Vla                                                        |
| Celibatus laudalur maxime. 4.05                                          | Casimirus Polonia Rex post fratrem Vla<br>dislaum efficitur. b.4                            |
| in Calibatu non esse perfectam felicitatis<br>ac pietatis rationem. b.80 | Casimirus, Alberti Rom. Hung. & Bo-                                                         |
| de Celibatu & coniugio. b.81                                             | hem. Regis filiam in uxorem ducit.                                                          |
| Calibatus quid.                                                          | a.5                                                                                         |
| Calibatu imperia delentur. b.85                                          | Casimirus sex habuit filios. a.5                                                            |
| in Cesare ingenii uis laudatur. a.8                                      | Castitatis species obumbrata. b.81                                                          |
| in Cejare ingeni instandant.                                             | apud Catheos uxores cum uiris defunctis                                                     |
| C.Casar accusatur libidine dominandi . a.                                | comburebantur. b.74                                                                         |
| 16. Share Post Clare of A.                                               | Cato sapientissimus inter Romanos. a. 13                                                    |
| Cafar Borgia Alexan. Pont. filius. a.3 I                                 | Catonis continentia laudatur. b.37                                                          |
| Casaris triumphi. b.32                                                   | Cato pro patria pugnauit. b.41                                                              |
| Caia Cacilia qua & Tanaquil.Tarq.Pri-                                    | Catonis institutum de osculo mulieribus                                                     |
| sci uxor.                                                                |                                                                                             |
| Caleagniniorum familia nobilis. a. 70                                    | prabendo. b.59                                                                              |
| Calceorum usus interdictus mulieribus                                    | Catonis sententia de coniugio. b.63 Cato                                                    |
| Megen                                                                    | Caso                                                                                        |
|                                                                          |                                                                                             |

| Cato uxorem Hortensio concessit. a.82                                                                        | Cleombrotus se pracipitem è turri deiecit.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Centauros, quales poeta fingunt. b.36                                                                        | 7 : 4.67 cm grint siderominios, sucressian             |
| Centauri ex Ixione nati. b.75                                                                                | Clytemnestra qualis in maritum. a.62                   |
| in Cereris honorem mos institutus. a.77                                                                      | Clytemnestra à filso necata. a.67                      |
| Ceruorum coitum no esse statarium, a.86                                                                      | Circe qualis fuit erga maritum. b.62                   |
| Ceruum cur ueteres pingebant erecto ge-                                                                      | Citheronis confilio quid fabrefactum.a.77              |
| Ceruum cur ueteres pingebant erecto ge-<br>nitali. a.86                                                      | Ciuitati nihil tam contrarium quam iniu-               |
| Chaldeos tandem ruina oppressit. a.33                                                                        | fitia. b.13                                            |
| Chamani quo tempore Italiam sunt in-                                                                         | Ciuitati perniciosius nihil dinisione. a.59.           |
| gressi b.19                                                                                                  | Codrus morte spreta, patriam conserua -                |
| Chartaginienses totam Europam suo im-                                                                        | uit. 4.37                                              |
| perio subigere affectabant. b.33                                                                             | Colus & fusis cum stamine. a.77                        |
| Chartaginiensium potestas & interitus.                                                                       | Comum à Pais conditum                                  |
|                                                                                                              | Comum à Boijs conditum. b.19                           |
| 6.33.                                                                                                        | Conchelarius Danorum Rex interfectus.                  |
| Chiron centaurus qui omnes iujuita jupe-                                                                     | Cincipers, Litenamam, Polonic Con                      |
| rautt. 0.21                                                                                                  | Concordia perpetuitatis mater et altrix.               |
| Chiron centaurus qui omnes iustitia superauit. b.2 I Christus Pontificiam dignitatem auxit & ampliauit. b.46 | वस्तुः एक्षियाः विकारिताः                              |
| ampuant. 6.46                                                                                                | Concordia & a quitatis custos est iuris ci-            |
| corifius aestatem numanitati consunctam                                                                      | uilis doctrina. a.94                                   |
| babuit. b.54                                                                                                 | Coniugio malo nibil ærumnosius. a.57                   |
| Christus nouus Adam. b.55                                                                                    | Coniugium animorum tranquillitati ad-                  |
| Christus inter iumenta natus. a.56                                                                           | uersum. b.57                                           |
| Christus cu matre interfuit nuptijs. a.71                                                                    | Coniugio bono nihil beatius. a.57                      |
| Cicada ex terra generata. a.20                                                                               | Coniugium est torm entum acerbissimum.                 |
| Cicero pater Romana eloquentia. a.13                                                                         | a.63                                                   |
| Cicero institiam laudanit. b.13                                                                              | Coniugii commoda diuersa. b.75                         |
| Cicero in libro de finibus bonorum, & ma                                                                     | Coniugij laudes. a.80                                  |
| lorum de felicitate quid senserit. b. 14                                                                     | Coniugu institutio à Deo est. b.81                     |
| Cicero de dialectica quid. b.90                                                                              | Coniugatis omnia communia. b.84.                       |
| Cicero Diodorum stoicum comendat.a.92                                                                        | Coniugy regnum perpetuum. b.85                         |
| Cicero cur Scauolam laudauit. b.92                                                                           | Coniunctio nulla suauior quam uiri &                   |
| Ciceres erucas arcent. a.78                                                                                  | mulieris. a.74.                                        |
| in ciceribus nulli uermes innascútur. a. 78                                                                  | Consilia bona ex recta mente pullulare ait             |
| Ciconius rex Italiam inuasit. b.19                                                                           | Pindarus. b.23.                                        |
| Cilicia Gothifredo Duce à Christianis de-                                                                    | Consortium uita est plena miseriaru. b.68              |
| nicta. b.45                                                                                                  | Consulto res omittuntur ad quas peragen                |
| uičta.  Cimbri quo tempore Italiam primŭ funt ingressi.  a.19                                                | das uires non sufficiunt.                              |
| ingreffi                                                                                                     | Continentia in Sigifmundo laudatur.b.13                |
| Clangor tubarum infantibus placet.b.36                                                                       | Continentia perturbationum moderatrir                  |
|                                                                                                              | Continentia perturbationum moderatrix maxima. b.13     |
|                                                                                                              | Connubii societas à Ioue instituta. b.76               |
|                                                                                                              | Cor esse corporis animam Arist. asseruit.              |
| Clementia & humanitas Sigismundi er-                                                                         |                                                        |
| ga mimicos iam superatos. b.7                                                                                | a.17                                                   |
| Cleobis & Biton Argiæ sacerdotis filii.                                                                      | Cornelia Tiberii Gracchi uxor. b.82                    |
| b.10.                                                                                                        | Coronatio Sigismundi Regis. a. 17                      |
| Cleobis & Bitonis testimonia de morte                                                                        | Corpora folis radijs opposita splendorem augent. a.19  |
| oppetenda. b.34<br>Cleobis & Bitonis pietas & mors. b.82                                                     | augent. a.19                                           |
|                                                                                                              |                                                        |
| Cleobis & Bitonis pietas & mors. 6.82                                                                        | Coruini, nobilis Romanorú familia. a. 20<br>D d Corun- |

| Coruncanus primus apud Romanos Pont.                                       | Deus unicum filium fuum de cœlo in terrá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maximus, continentia insignis. b.37                                        | misit. a.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cofrois Perfarum Rex. a.67                                                 | Deus homo nascitur. b.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cracouiensis urbs peste laborat. b.4                                       | Deus uita perennis fons. b.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cracouiensis ciuitas. b.12                                                 | Deus bene meretur de bonis & de malis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Craconia civitas quarefelix. b.16                                          | male.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Crasus divitijs abundans. a.10                                             | Deus aque omnibus idem. a.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crasus lydia Rex. b.10                                                     | Deus in rebus dubijs consulitur. a.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Crateti philosopho non obfuit uxor. a.83                                   | Dialectica studium necessarium. b.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Crates quomodo cum uxore uixerit. a.83                                     | Dialectica quare necessaria. a.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Crudelissimi Tyranni fuere Gilo, Dioni-                                    | Dialectica studio exacuuntur ingenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fios, Phalaris, Nero. a.67                                                 | a.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Orthogathus Cypfelus. ibidem                                               | Dialecticæ cú prudentia necessitudo.b.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pisistratus, Syllanus. ibidem                                              | de Dialectica & Rhetorica. b.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Crucigeri, Lithuaniam, Poloniamá; po-                                      | Dialectica mnnus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pulantes Vladislaus Rex, cum Silesijs                                      | Dialectica, quibus comparata. 4.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| atq; Russis oppressit. b.4                                                 | Diana Ephesia templum incensum. a.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cunigunda uxor Aetiononi siue Azonis                                       | Didonis fides erga Sycheum. a.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estensis Euganeorum prafecti. a.20                                         | Difficultas in matrimonio unde. a.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Curtius pro patria pugnauit. b.41                                          | Digitus pronubus quis. b.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cyri persarum Regis mors. a.10                                             | Dignuptiales, natality lares. b.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cyri Persarum Regis notabile dictu.a.50                                    | Dillares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cuntilgio bono nibil beatins.                                              | Di lares.  post Dilunium deus instaurauit mundum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Countetana est torin es a on aceres cinama.                                | a.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · marine la caracte de para libra al successor de                          | in Diodis honorem quid observatum a Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dauid poeta sanstissimus. a.30                                             | garensibus. b.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dauid propheta. a.41                                                       | Diodorus Stoicus a Cicerone commenda -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dary pompe innumerabilis. b.32                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Darij amor erga uxorem. a.75<br>Decij , pater & filius , pro salute patria | Diomedis equi.  a.35  Dion tyranni iugum a ceruice patria pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| se devouerunt.                                                             | pulit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Decii, pro patria fortiter pugnarút. a.37                                  | Dionis uirtus. a.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Democritus summus philosophus. a.30                                        | Dionysius posterior, Syracusis expulsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Democritus rem familiarem abiecit.a.88                                     | a.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Demosthenes orator maximus. a.39                                           | Diuina uirtus in operibus Christi eluxit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Demosthenes oratorum Gracia princeps.                                      | b.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$ 4.92.                                                                   | Diuisione nihil ciuitati perniciosius. a.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Demosthenes ciuitatum animam ius ciui-                                     | Disus Iustinianus in matrimonio quid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| le dixit. a.97                                                             | a do no such the beauth of the country                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deo nihil gratius quam miseris opem fer-                                   | a.79<br>Doloris & uoluptatis communionem sla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| re.                                                                        | tuendam. a.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| in Deo omnes thesauri sapientiæ sunt re-                                   | Draco Atheniensium legislator. a.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| conditi.                                                                   | Tid was all the second of the  |
| Derbices Asia populi. a.82                                                 | Chebis ele Biton . « Zio faccidatis filli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deus omnium bonorum largitor. a.46                                         | The same of the sa |
| Deus ex nihilo omnia creauit. b.51                                         | in Edificijs extruendis Sigifmundus mul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deus promissiones suas semper ratas esse                                   | tum auri & argenti erogauit. a.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| uoluit. a.53                                                               | Egesia Cyrenaici consilium de morte sibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D. Count.                                                                  | consci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                            | conjust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| consciscenda. a.34                                 | Eucharistia interdicti qui. a.80            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Eleonora Aragonum Regisfilia. a.21                 | Euganeorum Regia sedes in ripa Athesi.      |
| Elisabetha Alberti.Rom.Hung. & Bohe-               | - fuit.                                     |
| miæ Regis filia Casimiro Pol.Regi nu-              | Euganea oppida ab Attila Hunnorum           |
| bit.                                               | Rege euersa. a.19                           |
| Eloquentiam , Galli tribuunt suo Herculi           | Euripidis dictum notabile. b.34             |
| Ogygio. b.88                                       | Euripides de uxoribus quid dicat. a.59      |
| Empedocles se ipsum in incendium Aetnæ             | Euripidis dictum de mulieribus. b.62        |
| demisit. a.67                                      | Euripidis sententia aut solos aut celibes   |
| Enoch placuit deo. b.83                            | uiuendum. b.67                              |
| Epaminunda uirtutum copia. b.32                    | Eruli populi ad Istrum slumen. b.74         |
| Epicurus de felicitate quid. b.14                  | Eurydicem apud inferos quesiuit Orphe-      |
| ad Equites Polonos oratio. a.12                    | us. 0 a.75                                  |
| Equites et Principes sunt Regni membra.            | Exulibus cur aqua & igni interdictum fu-    |
| a.17 113 San Caradasonin and amine                 | rait. If non enjourn meganing a b.77        |
| Equi Diomedis. a.35                                | Disc.                                       |
| Eridanus fluuiorum Rex. a.47                       | - un serio son Winodolk de serses se        |
| Ergastula libidinum confringenda. b.83             | 78.6                                        |
| Erymnis ac Eumenides ab inferis excita-            | Fabarias instituit Iunius Brutus. a.78      |
| ta. b.31                                           | Fabii solertia & prudentia laudatur. a.8    |
| Eryphilis a filio necata. a.67                     | Fabia qualis fuit erga maritum. 6.62        |
| Esaiæ uaticinium de Christo. a.56                  | Fabius Quintilianus optimus oratoris in-    |
| Estenses Principes , et Polonia Reges sunt         | Stitutor. b.92                              |
| consanguinei. a.2                                  | Fabricius Rom.animi præstantia insignis.    |
| Estenses a Carolo Magno originem du-               | e a.23 Minus and hard template              |
| Estenses a Carolo Magno originem du-<br>cunt. b.19 | ex Facie multa iudicantur. b.84             |
| Estenses Principes a Bois ac Saxonum Re            | Facultates in matrimonio quid. a.84         |
| gulis prognati. b.19                               | Facanditas honoribus afficitur. b.81        |
| Estenses Gottos & Longobardos magna                | Faletus ab Alciato doctoratus insignia      |
| strage affecerunt. b.20                            | accepit. b.97                               |
| Estenses, insubriam, liguriam, Veronen-            | Falıscis orbata Italia. a.33                |
| ses , Vicentinos , Anconitanos olim                | Familia celebritas commendatur. a.19        |
| rexere. b.20                                       | Farnesiane familia splendor fuit Paulus     |
| Estensium familia commendatio. b.20                | III. Pont.max. b.39                         |
| Estenses literarum studia sub Alberto se-          | Fatorum arbitrio rapimur. b.29              |
| cundo restituerunt. a.21                           | Fax in nuptijs quando & a quibus rapie-     |
| Estenses obiecerunt se barbaris in Italiam         | batur, & quam ob causam. a.77               |
| irrumpentibus. a.21                                | Federicus Casimiri filius ad Card.dignita-  |
| Estensis familiæ Paulus 3 . Pont . fautor          | tem expetitur. a.5                          |
| maximus. b.40                                      | Federicus anobarbus Imp.astuauit ira ad-    |
| Estensis familia, Ferrariensi, Comaclen-           | uersus Gregorium nonum Pontificem.          |
| si, Flaminieq; ditionibus præst. b.46              | b.20                                        |
| Estensis familia sedis Apostolica obsequen         | Federicus Imp. sedis apostolica hostis.b.41 |
| tisima. a.47                                       | Felicitatem in honestate sitam. b.14        |
| Ethruscis pulsis condita Ferraria a Bois.          | Felicitatem in mentis ueluptate sitam ali-  |
|                                                    | qui dixere. b.14                            |
| Eua ex costa hominis creata. b.71                  | Felicitatem in perturbationum & doloru      |
|                                                    | uacuitate sitam. b.14                       |
| Euadne. 6.74                                       | Dd 2 Felicita-                              |
| ******                                             |                                             |
|                                                    |                                             |

| Felicitatem in honesta uoluptate & indo-                                                                                          | G   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| lentia sitam. b.14                                                                                                                |     |
| Felicitatem in honejta uotuptate & mao-<br>lentia sitam.  b. 14 Felicitatem in persetta uirtutis exercita-<br>tione sitam.  b. 14 | G   |
| tione sitam. b.14<br>Felicitatem , finem summum´q; bon´u Phi                                                                      | G   |
| relicitatem, finem jumatumy, bond I'm                                                                                             | . 3 |
| losophi dixere. b.14                                                                                                              | in  |
| Felicitas rebus honestis ac perpetuis tri-                                                                                        | 88  |
| bui debet. b.70                                                                                                                   | G   |
| Ferraria urbs Italia. a.19                                                                                                        |     |
| Ferraria Padi metropolis. a.19                                                                                                    | G   |
| Ferrariam Boij condiderunt. b. 19                                                                                                 |     |
| Ferraria ad Ecclesia obsequium redacta.                                                                                           | G   |
| 2 b.20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                     | G   |
| Ferraria ad Imp. defecit. b.20                                                                                                    | 1   |
| Ferraria principum successio non fuit per                                                                                         | G   |
| petua. b.20                                                                                                                       | G   |
| Ferraria ab Alphonso Duce optime mu-                                                                                              | G   |
| nita. a.37                                                                                                                        | 8   |
| Ferraria suis quisq; fruitur fortunis.a.37                                                                                        |     |
| Feminam ex latere uiri creauit Deus.                                                                                              | G   |
| Fahia qualis fur erec meriture. 87.a                                                                                              |     |
| Feminis apud Rom . erat capitale uinum                                                                                            | co  |
| bibere. b.59                                                                                                                      | G   |
| ut Femineo generi honos haberetur exo-                                                                                            | 2   |
| sculationes apud Rom.sancitæ. b.59                                                                                                | G   |
| Femina speculo comparatur. b.62                                                                                                   | G   |
| Femina peccati Symbolum. b.62                                                                                                     |     |
| Femina multas clades hominibus inue-                                                                                              | 0   |
| xit. with the chible, do b.65                                                                                                     | G   |
| Fons uita perennis Deus est. b.57                                                                                                 | 0   |
| Forestus Euganeorum princeps ab Atti-                                                                                             | G   |
| la extinctus. b.19                                                                                                                | G   |
| Fortunæ mutatio notanda. a.33                                                                                                     |     |
| Franciscus Mantuæ regulus. a.51                                                                                                   | G   |
| Franciscus Venerius fuit gubernator Bri-                                                                                          |     |
| xiensis, Veronensis, Vtinensis, Pata-                                                                                             | a   |
| uinus. b.49                                                                                                                       | G   |
| Francisci Venery Venet . Principis auia                                                                                           | G   |
| quid augurarit de ipso. a.49                                                                                                      | N   |
| Frugalitas Casimiri Regis Polonia. b.4                                                                                            | G   |
| Fundamentum firmissimum ad amplitu -                                                                                              |     |
| dinem est nobilitas. a.19                                                                                                         | G   |
| Fusus cum stamine, & colus nubentibus                                                                                             |     |
| dabantur. a.77                                                                                                                    | G   |
| religitatera in mentic voluptate fitam ali-                                                                                       | G   |
| Andrew G granibing                                                                                                                |     |
| Felicitatem in sertimbationem & dolora                                                                                            | a   |
| Gallia gentes in Italiam confluxere.b. 19                                                                                         | 4   |
| Dd 2 Feligita-                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                   |     |

| Gallorum exercitus magná Italia partem                 |
|--------------------------------------------------------|
| peruagauit. a.21                                       |
| Galli ex Italia à Iulio II.eiecti. a.23                |
| Gallicarum feminarum mores cum hospi-                  |
| tes adueniunt. b.59                                    |
| n Gallia feminæ ofculo excipiunt hospi-                |
| tes. b.59                                              |
| Gallina cristata mulieri comparatur indo               |
| mita. b.64                                             |
| Gallus uictor Infubriam & Liguriam El-                 |
| uetiorum impetu amisit. b.37                           |
| Gedeon bellicosus. a.41                                |
| Generis humani omniumą; rerum princi-                  |
| pium ad Deum refertur. b.72                            |
| Genius olim inuocabatur nascétibus.a.5 1               |
| Genus bipartito diuisum. b.80                          |
| Germani apud Dobrinum confluentes 🔄                    |
| Prussiam ac Poloniam maxima cla-                       |
| de affecerunt.                                         |
| Germani ab Vladislao Rege superati &                   |
| profligati. b.4                                        |
| contra Germanos Sigifmundi uictoria.b.7                |
| Germani in Italiam confluxere alpes pri                |
| mum transgressi. b.19                                  |
| Germanicus Augusti priuignus. b.79                     |
| Giarus aut Giara infula una ex cicladibus              |
| in quam Romani noxios relegabant.                      |
| erb.30. Atangord zilug -                               |
| Giliolius Cremonensis Ferraria docuit.                 |
| a.21                                                   |
| Giraldi niri doctissimi. a.68                          |
| Gloria sitis inexplebilis erat Alexandro               |
| Magno. a.10<br>Gloriam ad præclari muneris studia mor- |
| tales maxime incitare. b.16                            |
| apud Gosdeciam Sigifmundi uictoria.b.7                 |
| Gutestadium ibidem                                     |
| Gothsfredo Duce Cilicia & Syria à Chri-                |
| stianis debellata. b.45                                |
| Gotthi & Longobardi in Romanos fines                   |
| irrupere.                                              |
| Grammatica certa loquendi observatione constat.        |
| constat.                                               |
| Gracchi Tiberij pietas erga Corneliá.a.86              |
| Gracorum sub Cyro militantium consue -                 |
| tudo.                                                  |
| ad Gubernationem cuiusq; Regni multu                   |
| interest maiorum res gestas recte intel-               |
| ligere.                                                |
| 0                                                      |

#### I N ED CE VX

| ligere. a.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tus insignia accepit. b.97                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| in Gubernatione cuiusq; Regni multum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hierosolyma ad Christi sidem reuersa Go-    |
| interest maiorum res gestas recte intel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | thifredo Duce. b.45                         |
| ligere. a.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hypanis fluuius Scythia. b.29               |
| Gutholdus in Estis ab V tario confirmatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hypermestra. b.74                           |
| Princeps. b.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hipparchus Pisistrati filius. a.86          |
| ar ab Hungaris pro Regions for danker-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · Hippias philosophus omnium artium sci-    |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | entissimus. a.70                            |
| 2 I have been a surround I southful To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hippias Athenis exterminatus. a.86          |
| Hebrai ruina oppressi. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hippolyti Estensis Card.laudativ. a.16      |
| Hebrai nouiter coningati quid. b.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hippolytus Estensis.in Pannoniam con-       |
| apud Heilisbergá Sigismundi uittoria. b.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cessit.                                     |
| Helena raptus, euersionis Troia causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hippolyti Estensis ad ineunte ætate lau-    |
| fuit. b.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | des. a.21                                   |
| Helisaus propheta. b.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hippolyti Esten.in Italiam reditus. a.22    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Helitonius Dux exercitus. b.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hippolytus Esten Strigoniensis, Archie -    |
| Henricus quartus Imperator. a.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | piscopatus dignitate honestatus. a.22       |
| Heracliensis Resp. deleta. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hippolytus Esten . legatus ad Matthiam      |
| Herbaria ab Alphonso duce recuperata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pannonia Regem. a.26                        |
| 6.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hippolytus Esten . studio & opera Ludo-     |
| Hercules Estensis quare aquiori animo Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uici Sforcia, Card.factus. a.22             |
| gismundi mort em tulerit. a.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hippolytus Esten. à Ludouico Sforcia Me     |
| Hercules Estensis Dux. a.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | diolanum uocatus. a.22                      |
| Hercules Estensis sustinuit Regnum Nea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hippolytus Estensis à Mediolanensibus a-    |
| politanum. a.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | matus. a.22                                 |
| Hercules Ferraria princeps Alphonsi si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hippolyti Esten . liberalitas. a.26         |
| lius. b.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hippolytus Esten Bononia Legatus. a. 26     |
| Herculis & Phylottetis amor. b.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hippolytus Esten. Card. b.31                |
| Hercules Ferraria Princeps pro patre Ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hippolytus Estensis à Paulo 3. Card. fa-    |
| tor ad Adr. Pont. a.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etus. b.40                                  |
| Hercules Ferraria Princeps Galliarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hipponactis notabile dictum de coniugio.    |
| Regis gener. a.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.63                                        |
| Herculi Ferr. Duci Paulus tertius oppida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hipsicrathea Mithridatis uxor. b.74.82      |
| quadam confirmauit. b.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hırcani Asia populi. a.82                   |
| Herculis scutum. a.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hirundines exacta astate devolant. b.74     |
| Herculi Ogygiosuo Galli eloquentiam tri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hispanas copias Alphonsus apud Rauen-       |
| buunt. b.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nam prostrauit. b.37                        |
| Hermocrates Atheniensium opes attri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hominum diuersa & occulta uolunta -         |
| uit. b.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tes. b.18                                   |
| Hernicis orbata Italia. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Homines hominibus bella indicunt. a.16      |
| Herodianus in Seuerianis. b.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Homines ratione ceteris animantibus præ     |
| Hesiodus de Herculis scuto quid. a.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fant. b.96                                  |
| Hesiodus de optimatu exordio quid. a.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Honestatis frano regi pulchrum est. a.66    |
| Hieremias de natura humana saluatoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Honestus esse nó potest cuius appetitus est |
| quid. a.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | inhonestus. b.65                            |
| Hieremias de coniugio cótra Iudeos, a. So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Horatij puluilli constantia in morte filij  |
| Hieronymus de felicitate quid. b.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s (ui. a.32                                 |
| Hieronymus Faletus ab Alciato doctora-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hortensio Martia uxor à Catone conces-      |
| Elicion ymus Lacens no Olicinio nociola-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ee sa.                                      |
| A STATE OF THE STA |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |

| fa. 4.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | peranda. b.8                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hospitium Busyridis. a.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ex Iniustitia omne malum. b.13                      |
| Humana societatis origo. b.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Innupti infamia notati. a.79                        |
| Hungari Casimirum & Ioannem Alber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Institutio coniugij a deo est. b.81                 |
| tum CasimiriRegis filios sibi Reges ex-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Infubriam et liguriam Gallus amifit.b.37            |
| policint 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ioannes Albertus cum Casimiro fratre                |
| policini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ab Hungaris pro Regibus sibi dari ex-               |
| on a I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| Hannary events externologies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | petuntur. a.5 Ioannes Tarnouius. a.15               |
| Iacob propheta. b.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | diui Ioannis allegatio notanda. b.16                |
| Iacob quid in scala uiderit. a.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Iob propheta de uita conquestus quid ma-            |
| Iagellonum familia, qua uirtutis exem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tri dixerit. b.34                                   |
| tageuonum jamuu , qua un tutis caem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a Ioue connubij societas instituta b.76             |
| pla Regno reliquerit. b.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Isabella Alexan. Pont. filia uxor Franci -          |
| Ignis, actionis uim obtinet. b.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sci Marchionis Mantua. a.31                         |
| Ignis et aqua sacramento nuptiarum fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ismael Abrahe filius ex Agar. b.60                  |
| dera sanciri. b.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ister fluuius qui & Danubius dictus. a.             |
| apud Iluscum Sigismundi uictoria. b.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.                                                 |
| Illustrius nihil quam opem ferra laboran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Italia terrarum nobilissima. a.33                   |
| tibus. a.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Italia multis populis orbata. b.33                  |
| Imbecilliores fortioribus parent. a.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Samnitibus, Salentinis                              |
| Imperium nisi ratio teneat parum prodest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Volscis, Hernicis                                   |
| litteras didicisse. b.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Latinis, Lucanis                                    |
| Imperatoris maiestas cum dijs aqualis a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faliscis Brutis Sabinis                             |
| gentilibus habita. a.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iudicium ex facie fieri posse. b.84                 |
| Indi quid de uxoribus infecundis facere so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicium ex jucie jien pojje.                       |
| lebant. a.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iulia Pompei uxor. b.82                             |
| Indi quo hore afficiebant mulieres fæ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Iulia amor erga Pompeium, a.86                      |
| cundas. a.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iulium Cafarem Vladislaus Polonia Rex               |
| Indi multas habebant uxores. b.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | imitatus est.                                       |
| Indi faciem intuentur ut uxorem restè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Iulius Cafar antecelluit omnes Imperato             |
| agnoscant. b.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Indolem urtutis maiorum satu posteris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Iulius 2. Gallos ex Italia eiecit. a.23             |
| ingenerari uidere est. a.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Iulius 2.Pontifex totam fere uexauit Ita            |
| apud Indos uxores cum uiris defunctis co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | liam. Iulij 2.amor erga Hippolitú Esten. Card.      |
| burebantnr. 6.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| burebantnr. b.74 Infelicitas Priami. a.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a.27.<br>Iulÿ 2.Pontıficis iniuria in Estenses.b.37 |
| Ingeny uis in Sigij. laudatur uit in Caja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tuly 2. Pontificis intuition Estenges. 0.3          |
| re. a.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ad Iulium 3. Pont.oratio. a.43                      |
| Ingenij uiribus examinatis aliquid aggre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iulius Casar gloriabatur ob benefaciendi            |
| di , laudabile est. a.18<br>Ingenio honestis officijs exculto nihil præ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | facultatem adeptam. a.50                            |
| Ingenio honestis officys exculto nihil pra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Iuly Cas.natalis dies ab Ostanio Augu-              |
| Itantius. 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sto decoratus.                                      |
| Ingenium humanum apiculæ compara -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iulius Casarscelerata coniuratione inte-            |
| tur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rijt.                                               |
| per Ignem & aquam quid intelligendum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Iunius Brutus fabarias instituit. a.78              |
| in nuptijs. b.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inno summum pietatis praminm morti                  |
| Immunitatis pramia quibus cocessa. b.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | attribuit.                                          |
| Inhumanitas ac auaritia in Principe uitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inno pronuba.                                       |
| AND THE PARTY OF T | Iuppiter                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |

| suppiter ex simia faminam natam pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Latitia ex aduentu Pauli 3 . Pont . max                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tulit. b.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cum Ferrariam uenerat. a.3                                                                          |
| Iuppiter Gentilitius. a.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laodomia. b.72                                                                                      |
| Iuppiter Philius amicitia prases. a.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Latinis orbata Italia. a.33                                                                         |
| Iuris cum alijs facultatibus comparatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in Laude tria pracipue spectanda. b.3                                                               |
| a.95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laudes ex uera solidaque gloria praci-                                                              |
| Iuris ciuilis laudes. b.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pue manant. b.18                                                                                    |
| Iuris administratores inter homines pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laudem Pompeiam Boij condiderút.b. 19                                                               |
| dijs habendi . a.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laus uera in uirtute consistit. b.18                                                                |
| an Ius sit uiolandum regnandi causa. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in Legibus antiquis multa potius tempo-                                                             |
| Ius, suum cuiq; tribuit. a.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ris causa ferenda quam laudanda.a.82                                                                |
| Ius, bonos pramio afficit, malos autem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Legum suffragio iustitia administratur.                                                             |
| Supplicio. a.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b.13                                                                                                |
| Ius ciuile mentes hominum soluit. a.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leonardus Lauredanus V enetiarum Prin                                                               |
| Iustinianus dininam appellat iustitiam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ceps.                                                                                               |
| D.Iustinianus de legitimatione quid.a.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leonis feritas. b.36                                                                                |
| Iustitia in Sigismundo laudatur. a.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leones catulos suos amant. b.75                                                                     |
| Infilia in Sigifmando dandatar. a.o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leonis.X.amor erga Hippolitum Esten.                                                                |
| Iustitia omnium rerum bonarum Dux &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Card.                                                                                               |
| parens. a.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leonides Persas aditu grecia exclusit.a.37                                                          |
| Iustitia legum suffragio administratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leonides ad Thermopylas obijt. a.37                                                                 |
| b.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lex capitalis contra matrimony violato-                                                             |
| Iustitia a Platone & Arist. Ciceroneque,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | res apud Germanos. a.79                                                                             |
| laudata. b.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lex contra uxorum occifores. b.79                                                                   |
| Iustitia neglecta, quidquid uirtus, apud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lex damnat sterilitatem. b.80                                                                       |
| Romanos peperit peryt. b.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lex focietatis divinitus promulgata.b.81<br>Lex in paricidas. b.82                                  |
| sine Iustitia & aquitate nihil in mundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lex in pariciaas. b.82                                                                              |
| constare potest. b.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lex Nume de coniugatis. a.82                                                                        |
| Ixion Iunonis amore captus. b.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liberalitas Hippoliti Estensis commen-                                                              |
| Strict Commission of Property E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liberalitas Hippoliti Estensis commen-<br>datur. a.26<br>Liberalitas ac munificétia Hippoliti Card. |
| Strain Language Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liberalitas ac munificetia Hippoliti Card.                                                          |
| Figure 1997 and the second state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estensis commendatur. a.28                                                                          |
| Laborantibus opem ferre est maxime illu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Libertas uera qua sit. b.83                                                                         |
| stre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liberalitas & munificentia in Sigismun-<br>do laudatur. b.8.                                        |
| Lacedæmonijcum summa laude educabát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do laudatur. b.8.                                                                                   |
| liberos. b.2 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Liguriam & Insubriam gallus amisit                                                                  |
| Lacedemonij Peloponessum omnem ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116.37                                                                                              |
| cedoniam usque subiugarunt. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Literarum studia sub Alberto secundo ab                                                             |
| Lacedamony aThebanis subiguntur.a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estensibus restituta. a.21                                                                          |
| Lacedamon institua cultrix. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lithuani Alexandrum Casimiri filium Re                                                              |
| apud Lacedæmonios dabantur præmia le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gem exposcunt. a.5                                                                                  |
| pidius suauiantibus. b.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lithuani Polonia parent Imperio. a.15                                                               |
| Lacedemoniorum & messeniorum con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lithuania quare felix. b.16                                                                         |
| grellus. a.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Locrensis Resp. deleta. a.33                                                                        |
| Lactantius Fir.de caritate. b.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lolius & pigna uiri doctiss. a.68                                                                   |
| Lælij & Scipionis amor. b.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Longobardi quo tempore in Italiam nene                                                              |
| per Leanam Aegyptii quid. b.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | runt. b.19                                                                                          |
| Leana semel tantum parit. b.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Longobardi et Gotti in Romanos fines ir-                                                            |
| inclusion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ee 2 rupe-                                                                                          |
| THE PARTY OF THE P | Le z rupe-                                                                                          |

| ruperunt. b.20                                  | M. Ancitemplum. a.77                                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lucanis orbata Italia. a.33                     | M. Antonius Antimachus. a.68                                         |
| Lucilla mulier maxime crudelis: a.63            | M.Cato non ipse gloriam, sed ipsum glo-                              |
| Lucius Sylla. a.10                              | ria sequebatur. a.45                                                 |
| Lu. Martius post duorum Scipionum inte-         | Marcus Marcellus Annibalis impetum                                   |
| ritum Rom.resp.restituit. b.7                   | primus repressit. b.7                                                |
| Lucretia Borgia Alex. Pont. filia Alphon        | M. Plautius propter uxoris mortem pugio                              |
| si Ferraria Ducis uxor. a.3 1                   | ne se confodit.                                                      |
| Ludouicus Sfortia , Infubrum & ligurum          | Marci T.Cic.pulcherrimum dictum C.Iu-                                |
| Dux. a.22                                       | lio Cafari. a.27                                                     |
| Ludouicus Francorum Rex infubriam in-           | Mariaburgus cruciferoru magister apud                                |
| uasit. a.22                                     | Toruniam uistula traiecta in Poloni-                                 |
| Luna spatiis menstruis annuos solaris cur-      | amirruit. b.4                                                        |
| sus seguitur. a.52                              | Maruellus Foresti Euganeorum Princi-                                 |
| Luneburgenses & Brunsuicenses unde ori          | pis nepos. b.20                                                      |
| ginem traxerint. a.20                           | Martia Catonis uxor. a.82                                            |
| Lupi abijciunt catulos latrantes tanquam        | Masouia quare felix. b.16                                            |
| illegitimos. b.75                               | Mathias Rex Pannonia. a.22                                           |
| Lupo uxorem debere dari. a.64                   | Mathia Pánonia Regis atrox casus. a.22                               |
| Lycurgus Lacedamonius contra innuptos           | Matrimonium a Deo institutum. b.68                                   |
| quid. a.79                                      | Matrimonium nos summo parenti similes                                |
| Lycurgus legum conditor insignis. a.96          | reddit. b.76                                                         |
| Lycurgi lex. b.79                               | Matrimonium studiis non obesse. a.83                                 |
| Lydos, ruina tandem oppressit. a.33             | Matrimonium uiolatum graci uindican-                                 |
| ognificant of a material spanning and           | dum censuerunt. b.78                                                 |
| stex forietatis dinimi Moreaule valid 81        | Matrimony laudes. a.80                                               |
| TST on the state of the communication and       | in Matrimonio difficultas unde. a.84                                 |
| Macedones a Romanis uicti. a.33                 | in Matrimonio omnia communia. b.84                                   |
| Macedones Persas superarunt. a.33               | de Matrimonio quid, apud Britannos<br>Traconitas, Lacedamonios, b.78 |
| Macedones Thebanos superarunt. a.33             |                                                                      |
| Macedones mutuis dissensionibus euanue-         | Media Persis superati. a.33 Medi superarunt Assyrios a.33            |
| runt.                                           | apud Medibozum Sigismondi uistoria.                                  |
| Macedonum armis Athenienses oppressi.           | b.7                                                                  |
| Macedonum lex in militia. a.7                   | contra Moscos Sigismondi uittoria. b.7                               |
| Magnificentius nihil quam quod Christus         | Medica res male tractata. b.93                                       |
| commendauit. a.71                               | Mediolanum a Boys conditum. b.19                                     |
| Magnitudo animi in Sigismundo lauda -           | ad Mediolanensem ditionem nonnulli prin                              |
| Magnitudo animi in Sigismundo lauda - tur. b.13 | cipes animum adiecerunt. a.22                                        |
| Mala multa mortales turmatim inuadunt           | Medo Dux exercitus. b.19                                             |
| in hac uita. b.52                               | a Megarensibus quid observatum in hono-                              |
| Maledictio contra incontinentes. b.81           | rem Diodis. b.59                                                     |
| Malum necessarium est coniugium. b.77           | Memoria in Sigismundo laudatur uti in                                |
| Mantinea urbs qua & Antigoniam ap-              | Mithridate. a.8                                                      |
| pellatur. b.32                                  | Mercurius agyptijs leges & litteras tra-                             |
| Marcomania Germania provincia. b.15             | didit.                                                               |
| Marcomani cum sueuiæ populis Boios Boe          | Messana marmoribus cineta. a.33                                      |
| mia Herciniaq; expulerant. b.19                 | Messeniorum et Lacedamoniorum con-                                   |
| Es 2 refe-                                      | gressus.                                                             |
|                                                 |                                                                      |
|                                                 |                                                                      |

#### I N D E X

| gressus. a.85                                             |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Metellus animi præstantia insignis. a.23                  |   |
| Metellus Macedonicus. a.10                                |   |
| Metellus pro patria pugnauit. b.41                        |   |
| Metellus de uxore ducenda quid. b.77                      |   |
| Metropolis pade Ferraria est. 4.19                        |   |
| Michael Goliza in prælio captus. a.6                      |   |
| Micheas uates de Cristo quid cecinit. b.55                |   |
| Milesius Apollo quid de Christo servatore                 |   |
| nostro dixerit. a.55                                      |   |
| Militaris disciplina ratio in natura & ex-                |   |
| ercitatione sita est. b.36                                |   |
| Militantium sub Cyro consuetudo. a.74                     |   |
| Minos Cretensibus leges dedit. a.96                       |   |
| Minos & Rhadamanthus. b.63                                |   |
| Miracula a Christo edita. a.56                            |   |
| Miseris opem ferre, Deo est gratissimum.                  |   |
| a.44                                                      |   |
| Mithridates ob memoriam laudatur cui                      |   |
| Sigismundus comparatur. a.8                               |   |
| Moderatrix perturbationum continentia.                    |   |
| b.13                                                      |   |
| Mósilice Mótagna. ab Attila euersa.a.19                   |   |
| Modestia in Sigismundo laudatur. b.13                     |   |
| Moroelus foresti Euganeorum principis                     |   |
| nepos. b.19                                               |   |
| Mors non est appellanda quorum laus e-                    |   |
| mori non potest. a.38                                     |   |
| Mors non est dicenda, ubi breuem uitam                    |   |
| reliquimus & ad æternam migramus.                         |   |
| Creation de Landillera Princolité 985.6                   |   |
| Mors rerum perfectio, ad finem ultimum                    |   |
| asseguendum. b.10                                         |   |
| Assequendum. b.10  Mors terribilis, quorum cum uita omnia |   |
| extinguuntur. a.38                                        |   |
| Mors Hippolyti Esten. Card. deploratur.                   |   |
| b.27 Constant Management in commo                         |   |
| Mors siue interitus Vladislai 2. Poloniæ                  |   |
| Regis. b.4                                                |   |
| Mors Vladislai I agello idest Polonia Re-                 |   |
| gis,anno sui Regni. 52. b.4                               |   |
| Mortis contemptio apud omnes celebra-                     |   |
| tur.                                                      | - |
| Mortem non esse deplorandam. b.34                         |   |
| Mortales omnes in aliquem finem intuen-                   |   |
| tur. b.57                                                 |   |
| Total                                                     |   |

| Mos in honorem Cereris institutus: a.7                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |
| Mores diversi in nuptiys. b.7                                          |
| Mores mulierum insupportabiles. b.60                                   |
| Mosaica lex sterile coniugium execraba                                 |
| tur, 18.58                                                             |
| Moscouita a Polonis casi. a.c.                                         |
| Moscouite et Tartari Polonia regnum in-                                |
| cursionibus infestant, a. 15<br>Moses uir optimus a Deo populo missus. |
| Moles vir antimus a Dea popula missus                                  |
| b.53                                                                   |
| Moses eduxit populum ex ægypto. b.55                                   |
| Mojes canni populari ex agypto. 0.55                                   |
| Moses in monte sina legem accepit a do-                                |
| mino. b.53                                                             |
| Moses omnium mortalium mitissimus ha-                                  |
| bitus fuit. b.45                                                       |
| Muliebri malo nihil immanius. b.62                                     |
| Mulier deteriore conditione in optionem                                |
| apud Italos uenit quam iumentu.a.59                                    |
| Mulier intemperans uipera comparatur.                                  |
| b.64.                                                                  |
| Mulier uirum maxime domat. a.64                                        |
| Muter utrum maxime domai. a.o.4                                        |
| Mulieris formator, opifex malus. b.62                                  |
| ob Mulieris impudentiam Troia euersa                                   |
| 14.65 mmed distinction a commo tras                                    |
| Mulieris prima captiofa societas multum                                |
| calamitatis attulit. a.58                                              |
| Mulieres diuersimode sunt facta. a.60                                  |
| Mulieres facunde quo in honore erant a-                                |
| pud Indos. a.59                                                        |
| pud Indos, a.59<br>Mulieri indomitæ comparatur gallina cri-            |
| Aata. b.64                                                             |
| stata. b.64<br>Mulieres a luna diuersas esse debere, ait               |
| Plutarchus. 4,74                                                       |
| Plutarchus. a,74<br>Mulieribus adulteris nafus amputabatur.            |
| Munerious adulteris najus amputadatur.                                 |
| 24.79                                                                  |
| Mulierum mentem seorsum factam.a.60                                    |
| Mulierum mores & natura. a.60                                          |
| Mulierum quærelæ quales. a.61                                          |
| Munera uetita inter coniuges a Romanis.                                |
| 2.74 Shift to seemin star solve                                        |
| Munificentia & liberalitas in Sigifmundo                               |
| laudatur. b.8                                                          |
| Munificus ac liberalis Simismundus. a. 14                              |
| Musa Attica Xenophon dictus. a. 18                                     |
| Musa gloriantur ob sigmenta. a.69                                      |
| Musici quid observant. b.84                                            |
| Ff Muso-                                                               |
| 3 Elimo                                                                |
|                                                                        |

| Musonius de iniuria quid a.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numa lex de coniugatis, a 82                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mustella a Venereo complexu aliena mul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nupta caput uerbena eingebat & myr-                    |
| tum. b.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tho. b.76                                              |
| Mutatio fortuna notanda. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nuptam deducebant duo pueri. a.77                      |
| Mutius Romanus animi prastantia insi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | qua Nupta noue offeruntur. a.77                        |
| gnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nuptiarum ritus apud Italos. a.60                      |
| Mutinam Boij condiderunt. b.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nuptiarum celebris usus. b.76                          |
| Mutina recuperata ab Alphonso. b.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nuptia qua felices apud antiquos habi-                 |
| Myrtho & uerbena noua nupta caput cin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ta.                                                    |
| gebat. b.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nuptiæ sunt constitutionis familiæ prin-               |
| Munificentia & liberalitas Hippolyti',                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cipia. a.80                                            |
| Esten. commendatur. a.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nuptia contrahenda prosua cuique for-                  |
| This drain mealitain manon loss onau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tuna. a.84                                             |
| - og sulnefteren mi Knom unnumo salate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nux, asinus, mulier, eiusdem natura.                   |
| Themescales Or paradimism uniforms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.60                                                   |
| Natura nos ad societatem genuit. b.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Africanta a Chrifto edite a sente any de               |
| Natura bona non corrumpitur nomine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vertices obem lesses O elistically member              |
| 6.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | the second section is the second section of the second |
| Natura innata coiunctionis semina. b.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Octavius Casar. a.19                                   |
| de Natura & uoluntate. a.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Octavius Augustus Casar. a.51                          |
| Neapolitanum Regnum sustinuit Hercu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Octavius Aug. Cas. Iulij Cas. natalem die              |
| les Estensis. a.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | decorauit.                                             |
| Nero matrem necauit. a.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Officium Regis est omnibus benefacere.                 |
| Nerui omnes a capite initiú sumunt a. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a.50                                                   |
| Nestoris auctoritas commendatur. b.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Olympia & Pythia certamina. b.61                       |
| Nihil in uita tam stabile aut sirmum quod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Optamus multa, quæ postea consecuti, do                |
| temporis momento uel minimo non ex-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lemus. a.34<br>Oratio in funere Sigismundi Polonia Re- |
| tinguatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oratio in funere Sigismundi Polonia Re-                |
| Nihil firmum nihil stabile sub calo. b.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gis, mound but the door do not a.3                     |
| Ninus Assyriorum Rex. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oratio ad equites Polonos. a.12                        |
| Niseorum inuentum de osculatione. b.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oratio de laudibus Hippolyti Estensis                  |
| Nobilitas adiumenti plurimum addit ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Card, manifest consequent a.18                         |
| uirtutem amplexandam. a.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oratio de laudibus Alphonsi Ferraria                   |
| Nobilitas firmissimum est fundamentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ducis.III. a.29                                        |
| ad amplitudinem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oratio ad Paulum III. Pont. a.39                       |
| Nobilitas & uirtus duplex presidium ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oratio ad Iulium III. Pont. a.43                       |
| dignitatem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oratio, ad Franciscum Venerium Vene-                   |
| Noctunatus est sol Iustitia. a.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | torum Principem. a.48                                  |
| Noe cum filys ingressus est aream. a.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oratio de ortu Christi. a.51                           |
| Noe cum coniuge & filijs. a.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oratio de celibatu. a.57                               |
| Noe placuit Deo. b.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oratio de matrimonio. a.70                             |
| Numa Pompilius Sabinus humili loco na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oratio de dialectica. a.88                             |
| tus, ad Romanum Imp. uirtute ac re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oratio cum doctor fieret Faletus, de iuris             |
| ligione euectus. a.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | laudibus.                                              |
| Numa Pomp . Romanis facra instituit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orestis & Pyladis amor. b.30                           |
| 4.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orestem quis suror inuaserit. b.62                     |
| The second secon | Orestes                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |

| Orestes matrem necauit, 4.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Devision a postic alors per distant                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Orestilla M.Plauty uxor, qua mortua se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pericles mortem filiorum forte animo per                                    |
| - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tulit. b.32                                                                 |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pericles nobilis Atheniensis eloquentissi-<br>mus, b.91                     |
| 0 1 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
| Orpheus ad inferos descendit. a.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periclis pulcherrimum dictum cum ani-                                       |
| apud Ossacouiam Sigismundus contra Va                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mam ageret. b.24                                                            |
| lachos pugnauit & vicit. b.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periclem, Vladislaus Polonie Rex est                                        |
| Osiris ab agyptys sol dictus et adoratus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | imitatus.                                                                   |
| b.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perniciosius ciuitati divisione nihil. a.59                                 |
| Ottho primus Saxonia Dux. 4.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Perpetuitatem cupiunt omnes. b.57                                           |
| Prilitain et Pomenmant Caldinancyle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Persa multas habebant uxores. b.79                                          |
| The second of th | Petro data fuit potestas ligandi & soluen-                                  |
| Prufham et Potoman Germani chede ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di. a.46                                                                    |
| Padi metropolis Ferraria. a.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Petrus Ançaranus Ferraria docuit, a. 2 1                                    |
| Palma mas & femina. a.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Petrus Cmita. b.15                                                          |
| Panarium delatum in nuptijs. a.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Petrus firlegius. b.15                                                      |
| Panthea. b.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Phadra amentia furens. a.67                                                 |
| in Parricidas que lex. b.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phatonteum incendium. a.80                                                  |
| Paris & Helena. b.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Phalaridis taurus.a.35 b.63                                                 |
| Parmam Boy condiderunt. b.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Phalaris tyrannus. a.67                                                     |
| Parthi cum summa laude educabant libe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pharaonis seruitute populus domini libe-                                    |
| -to ros. The restrict to baga resident a.z.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ratus. b.53                                                                 |
| Patauj gubernator fuit Franciscus Vene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Philius Iuppiter. a.8 i                                                     |
| rius. b.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Philonis uxoris dictum notabile. b.74                                       |
| Patriarchas misit deus populo. b.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Philopamenis laudes immortales. b.32                                        |
| Paulus Aemilius fortiter duorum filioru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Philippi Macedonis laus. b.78                                               |
| mortem sustinuit. a.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Philosophia animanti similis. a.9 i                                         |
| Paulus Aemilius triumphum egit de Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Phoroneus trifillabum populos dispersos                                     |
| ge Perseo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in urbem coegit. a.96                                                       |
| Pauli Aemily precatio ad deos pro patria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pietas filii ualet ad honorem patris. b.34                                  |
| 4.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pigna uir doctissimus. a.68                                                 |
| Pauli Aemilij continentia laudatur.b.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pisistratus tyrannus. a.67                                                  |
| ad Paulum III. Pont. oratio. a.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in Pistacijs quis amor. a.75                                                |
| Pauper, omnium conditor nascitur, a, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pittaco quid responsum fuit de duceda mu-                                   |
| Pausanias intemperantie danatus. b.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.                                                                          |
| Pax in Germania Principumá; concordia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pittacus legislator appellatus minor.a.96                                   |
| constituta. a.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pitho flexamina. b.88                                                       |
| Pentheus furijs agitatus fuit. a.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plantarum coniunctio.                                                       |
| Periander rem habuit cum uxore defun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plato instituam laudauit. b. 13<br>Platonis praclara sententia de uita mor- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | talium. a.30                                                                |
| Pericles amor erga uxorem. a.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| Persa a macedonibus superati. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Platonis de animo hominis sententia.a.34                                    |
| Persa medos superarunt. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plato censuit mulieres debere esse commu                                    |
| Pergamus urbs Troia superbissima, a.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nes, ita & filios. b.58                                                     |
| Pericles Atheniensium princeps. b.3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plato in symposio quid censuit. b.83                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ff 2 Plato                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |

| Plato inde Rep. 11070 de finalis quin. u. 95        | Tropugatio pra   |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| M. Plautius seipsim interfecit. a.70                | pus.             |
| Plutarchus de claris mulieribus. 6.59               | Prothaus in diu  |
| Plutarchi admonitio de mulieribus. b.60             | tat, sic & fe    |
| Plutarchus de mulieribus quid. a.74                 | Prudentia in Si  |
| Plutarchus de cóingalibus præceptis quid            | Fabio.           |
| 4.80                                                | Prudentia in Sig |
| Poetam natura fieri. b.75                           | Prudentia cum    |
| Pana sterilitatis. a.99                             | Prudentia trias  |
| Polonia Reges, et Estenses Principes sunt           | apud Prumarcu    |
| consanguinei. a.2                                   | apud Pissam.     |
| confanguinei. a.2<br>Polonia Regis laus. b.3        | Prussiam et Por  |
| Poloniam & Prussiam Germani maxi -                  | gno Polonia      |
| ma clade affecerunt. a.4                            | Prussiam et Poi  |
| Poloni moscouitas in prelio interficiunt,           | xima affecer     |
| as Superant. a.6                                    | Prussia quare fe |
| ac superant. a.6 ad Polonos Equites oratio. a.12    | Ptolemai Regis   |
| Polonia quare felix. b.16                           | Etrina probi     |
| Pomeraniam & Prussiam Casimirus Rex                 | Puella nubiles   |
| Polonia Regno adiunxit. b.4                         | Taxillos pub     |
| Pompei magni cades. a.10                            | Puella nubiles   |
| Pontifex costitutus a deo super omnes gen           | pa in forum      |
| tes. b.45                                           | Puella nubiles   |
|                                                     | ris in forum     |
| Pontifex Apostolica auctoritatis uerus heres.       | sculationes.     |
| Pontifex est Christiana religionis monar-           | Pueri duo nupt   |
| cha.                                                | Puer prætexta    |
| Pontificiam dignitatem a Christo auctam             | Pulchritudo an   |
| est ampliatam. b.46                                 | amittitur.       |
|                                                     | Pyrrhi militar   |
| Portia. b.74                                        | Pythia & Olyn    |
| Portia Catonis uxor. b.82                           | 2 30000          |
| Portia caritas erga Brutum. a.86                    | landatur b.37    |
| Posteris reddendum quod a maioribus ac-             | of September     |
| cepimus. a.71                                       | Quinctii mans    |
| Posthumij & Camilli censorum constitu-<br>tio. a.79 | Quinque stellæ   |
| tio. a.79 Præmia multitudinis filiorum. b.79        | Quintus marti    |
| Presidio duplici ad dignitaté muniuntur,            | Quintus Mart     |
|                                                     | tristatus.       |
| quibus adest nobilitas & uirtus. a.19               | uxore defun-     |
| Pratextatus puer in nuptiis. a.77                   |                  |
| Priami infelicitas. a.10                            | 4.75             |
| Primitiæ miraculorum Christi. a.71                  | Rainaldus in     |
| Probitatis commendatio. b.83                        | gnum Aqu         |
| Procustis sine procrustis immanitas.a.35            | Rainaldus Est    |
| Prometheus Saturni lege damnatus.b.78               | quilam alba      |
| Pronubus digitus quis. 6.78                         | January acon     |
|                                                     |                  |

| Propagatio pracipuus uita nostra<br>pus.             | e sco- |
|------------------------------------------------------|--------|
| pus.                                                 | b.57   |
| Prothaus in diversas formas se tra                   | nsmu-  |
| tat, sic & femina.                                   | b.65   |
| Prudentia in Sigismundo laudatur                     |        |
|                                                      |        |
| Fabio .<br>Prudentia in Sigifmundo maxima.           | b.14   |
| Prudentia cum dialectica quid.                       |        |
| Prudentia tria sunt officia.                         |        |
| apud Prumarcum Sizismudi uictor                      | ia.b.7 |
| apud Pissam.                                         | bidem  |
| Prussiam et Pomeraniam Casimir                       | us Re- |
| gno Polonia adiunxit.                                |        |
| Prussiam et Poloniam Germani cla                     | ide ma |
| xima affecerunt.                                     |        |
| Prussia quare felix.                                 |        |
| Ptolemei Regis Aegypti mortife                       | redo-  |
| Etrinæ prohibitio.                                   | b.24   |
| Puella nubiles nude inspiciebantu                    | rapud  |
| Tavillas tublica                                     | hso    |
| Taxillos publice.  Puella nubiles apud Taxillos maga | nahom  |
| pa in forum producebantur.                           |        |
|                                                      |        |
| Puella nubiles apud Assyrios a tr                    |        |
| ris in forum productæ per mutu                       | 160    |
| sculationes.  Pueri duo nuptam deducebant.           | 177    |
| Pueri auo nupiam deduceoum.                          | 4.17   |
| Puer pratextatus in nuptus.                          |        |
| Pulchritudo animi nullo corporis                     | 1.23   |
| amittitur,                                           | 1.37   |
| Pyrrhi militaris disciplina.                         |        |
| Pythia & Olympia certamina.                          | 0.01   |
|                                                      | 25-2   |

2

Quinctij mansuetudo probatur. b. 37 Quinque stellæ errantes dictæ. a. 52 Quintus martius Rex maximi cosilij.b. 32 Quintus Martius ob mortem silij nihil con tristatus. a. 32

R

Rainaldus in principatus & uictoriæ fignum Aquilam albam gestabat. b.20
Rainaldus Estensis Ferrariæ Princeps aquilam alba ab hoste reportauit. b.20
Ratio

| Ratio nisi imperium teneat parum prodest                               |
|------------------------------------------------------------------------|
| literas didicisse. b.35                                                |
| literas didicisse. b.35<br>Ratio militaris disciplinæ in natura et ex- |
| ercitatione sita est. b.36                                             |
| Rationis arcem cœco impetu oppugnare.<br>b.37                          |
| Regina bona uxor Sigismundi. b.9                                       |
| Regium lepidi ab Alphonso recuperatu.<br>b.37                          |
| Regis officiú est omnibus benefacere. a.50                             |
| Regnum neapolitanum sustinuit Hercules<br>Estensis. a.2 1              |
| Regulus Romanus animi præstantia insi-                                 |
| gnis.                                                                  |
| Respublica in Italia tandem deleta, inter                              |
| quas Locrensis, Tusculana Campensis,                                   |
| Romana Tarentina , Heracliésis.b.33                                    |
| apud Ressam Sigismundi uictoria. b.7                                   |
| Rastemburgum, ibidem                                                   |
| Rex tanquam cor & caput regni. a.17                                    |
| Restanquameor & caput regm. a.17                                       |
| Rhadamantus & minos. b.63                                              |
| Rhadamantus Iustitia sauerus executor . a.96                           |
| Rhetorica munus. b.91                                                  |
| Rhetorica cum dialectica quid. b.91                                    |
| Roma caput orbis. a.33                                                 |
| Romani uicerunt Macedones. a.33                                        |
| Romana Resp. deleta. b.33                                              |
| Roma totius orbis pracipua sedes. a.45                                 |
| Roma, orbis terrarum dominatrix. a.51                                  |
| Roma mulieris nomen. b.59                                              |
| Romani, quibus muneribus fuos Imp. &                                   |
| milites affecerunt. b.7                                                |
| Romani, orbis rerum triumphatores ac                                   |
| domini, tandem deleti. d.10                                            |
| Romanum Imperium concidit cum miun-                                    |
| Romanum Imperium concidit cum miun-<br>stos foueret homines. b. 13     |
| Romani imperij magnitudo auaritia indu                                 |
| Eta dissipari capit. b.36                                              |
| Romani legislatores uetuere munera inter                               |
| coniuges. a.74                                                         |
| Romam uenerunt Troiani. b.59                                           |
| apud Romanos obuias quasque mulieres                                   |
| licebat osculo excipere. b.59                                          |
| Romulus natus Kal.martij. a.51                                         |
| Romulus quid de matrimóio statuit. a.79                                |
| Juliano.                                                               |

| Romulo bene cessit uirginu raptus. b.77   |
|-------------------------------------------|
| Rosimunda mulier crudelissima. a.63       |
| Rupense & Vilnense fanum Sigismundus      |
| extrui fecit.                             |
| Russi Polonia parent Imperio. a.15        |
| Russia quare felix. b.16                  |
| Rutilius Rom.animi prastantia insignis.   |
| the a. 23 has a rouse amortimines arismo? |
|                                           |

#### S

| of intential notes of the               |        |
|-----------------------------------------|--------|
| transference and an interest of         |        |
| Sabinis orbata I talia.                 | a.33   |
| Sacrificii ueteris mos de masculis &    | fæ-    |
| minis.                                  | b.62   |
| Sacramentum matrimonij ab ecclesi       | ia in- |
|                                         | a.71   |
| Salentinis orbata Italia.               | a.33   |
| Salomonis sententia notatu digna.       | b.33   |
| Samagita, Polonia parent Imperio.       | a.15   |
| Samagitia quare felix.                  | b.16   |
| Samnitibus orbata Italia.               | a.33   |
| Sapientia ac rerum gerendarum peri      |        |
| Sigismundo Rege laudatur.               | a.9    |
| Sapientis uita, mortis meditatio est.   |        |
| Sardanapalus uoluptatibus deditus o     | mni-   |
|                                         | 1.10   |
| Sarmatia utriusque, imperium for        | tiffi- |
| mum.                                    | 1.15   |
| Sarra Abraamo molesta.                  | 6.64   |
| Saturnus proprios deuorat natos. L      | .33    |
| Saturno pudenda falce abscissa. l       | .58    |
| ex Saturni testiculis nata V enus.      |        |
| Satyrici de din ninétibus notabile dist |        |
| Sauus fluuius. a.24                     | 1.34   |
|                                         | 1.20   |
| Scauolam laudauit Cicero.               | 6.92   |
| Scipio Africanus.                       | 6.5    |
| Scipio pro patria pugnauit.             | 41     |
| Scipio bis conful.                      | .45    |
| Scironis latronis Saxa.                 | 35     |
| Scriptura sacra in steriles quid. a     | .80    |
| Scythas in Russiam irruentes Vladisl    | laus   |
|                                         | b.4    |
| Scytha in Russiam instituunt.           | b.5    |
| Scytharum consuetudo in sacris epulis.  | a.7    |
| Scytha metu perterriti bellum mouere    |        |
| Gg aud                                  | lent   |

| The Market Market have                              | Cameneciam ibidem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| audent. b.15                                        | Trebouuliam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Secundis nuptijs interdicti qui. a.80               | Medibozum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sedes calestes lapsu angeloru uacua.b.71            | Canioniam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Semiramis qualis fuit erga maritú. b.62             | Bialogrodum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seminibus inest stirpium causa & arboru.            | Gofdeciam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 4.19                                              | Prumarcum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Semina rerum calitus delapsa. b. 58                 | Zeburgum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Semina coniunctionis natura innata homi             | Gutestadium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nibus. b.75                                         | Brunsbergam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seneca sententia notanda. a.50                      | Restan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sensuumsedes est caput. a.17                        | Rastemburgum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Senones in Italiam confluxere. b.19                 | Poll on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Septimius florens, digitum annulare pro-            | Pissam<br>Bartensteniam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nubum appellauit. b.78                              | Helisbergam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scriphius dictum Themistocli. a.40                  | Sigismundus in extruendis edificijs multū                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Seruitus uoluntaria que infamiam non                | auri & argenti eroganit. a.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subit.                                              | Sigismundi Regis erga amicos amor lau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ser. Tullius Kal. I anuary natus. a.51              | sigifmunui Regis er ga anno samor um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sicambri in Italiam confluxere. b.19                | datur.  b.8 Sigifmundo Regis amor erga omnes laudatur.  b.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sicariam facere non licet in conjugatos.            | Sigijmunao Regis umor erga omnes tuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sammilar orbata Iralia.                             | Sigismundi laus ob memoriam summam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sicera interdicti qui. b.79                         | qualis in mithridate fuit. a.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicyonios tandem ruina oppressit. a.33              | Ingeny uis laudatur uti in Cefare. a.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sigismundi Polonia Regis laus. a.b.3                | Recta rerum existimatio laudatur, ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sigifmundus Casimiri filius à Silesijs pro          | in themistocle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rege exposcitur. a.5                                | Sigismundus Sigismundi filius ante obitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sigismundus Rex finitimos fædere reconci            | patris in regno successit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| liauit, ac cu turca pactiones iniuit. b.5           | Sigifmundi iumoris Regis laudes. b.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sigismundus Rex Polonia omnigena do-                | Sigifmundus nouus Rex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Etrina præditus.                                    | Einsdem uirtutes laudantur. b.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sigismundus e Cracouia uilnam profici-              | Si-ismundus queit imponium Polonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sciture and Salar almost a month a.6                | Sigismundus auxit imperium Polonicum<br>defendit & amplificauit. 4.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sigismundus obsessus a duobus exerciti-             | Sigismundi Regis coronatio. d.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bus. Acasb.6                                        | sigifmundus Sarmatia Rex. a.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sigismundus aduersus Moscos & Scythas               | Sigifmundus Estensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fortiter pugnauit.                                  | Sigouesus dux exercitus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sigismundus Valacchos debellauit, apud              | Silesia Germania provincia. b.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Offacouiam. In sugar sering ord or b.7              | Silesij Sigifmundum Casimiri filium Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sigismundi clementia & bumanitas erga               | gem exposcunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Superatos hostes. anno amortal amob.7               | Silupesia exusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sigifmundi aictoria contra Moscos. b.7              | Simonidis de mulieribus dictum. a.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tartaros mangues ibidem.                            | Smoleuchum oppidum in finibus Mosco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valachos Amagillorg Germanos Afficiant May Mandara? | Smoleuchum oppiunite in jimous Mojeo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Germanos with manifest monday                       | o nitarum. excepere olivio estato de a constanti de |
| Serbarum conjuendo in facrassrut care               | ad Societatem natura genitisumus. b.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sigismundi nictoria apud Iluscum. b.7.              | Societatis lex dininitus promulgata. b.8 1. Socrates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . Gg andont                                         | Socrates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### I N D E X

| Socrates de felicitate quid. b.14              | Syria Gothifredo duce a Christianis supe-        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Socratis & Solonis uiscera præ dolore dis-     | rata.                                            |
| rumpere                                        | Syroches crudelitate insignis. a.67              |
| rumpere b.31 Socrati nil obfuit uxor. a.83     | pulit. but                                       |
| Solertia in Sigismundo laudatur uti in fa-     |                                                  |
| bio                                            | Theffold.                                        |
| bio. a.8<br>Solab agyptijs osiris dietus. b.58 | Total California Tana Dai                        |
|                                                | Tanaquil qua & Caia Cacilia Tarq.Pri-            |
| Sol magnitudine terram superat. a.51           | Sciuxor.                                         |
| Solon grecia sapientissimus. b.10              | Tarentina Resp. deleta. b.33                     |
| Solis radijs corpora opposita splendorem       | Tarquinio Prisco Roma regnante ultra-            |
| augent. a.19                                   | montani Italiam primŭ ingressi. b. 19            |
| Solon Atheniensibus leges dedit. a.96          | Tarquinius Priscus. a.77                         |
| Sonitus tympanorum infantibus placet.          | Tarquiniorum expulsio. a.86                      |
| Valachor demicit Siglianadus and 8.d           | contra Tartaros ac Turcas Sigismundo Re          |
| Sophoclis sententia de notho & legitimo.       | gis uictoria. b.7                                |
| contra Falacher Siglimmen will 82.6            | Tartari & Moscouita Poloniam incursio            |
| Sparta deleta. a.10                            | nihus infestant                                  |
| Spartiata habebant uxores communes.            | nibus infestant. a.15<br>Taurus Phalaridis. a.35 |
| b.58                                           | apud Taxillos quid de puellis nubendis san       |
| b.58                                           |                                                  |
| Sparta ob mariti senium iuuenem admi-          | citum fuit. b.59                                 |
| fit.                                           | Tellus Atheniensis a Solone felicissimus         |
| Speculo mulier comparatur. b.62                | iudicatus. b.10                                  |
| Speculi cum muliere comparatio. b.84           | Temperantia in Sigifmundo. a.14                  |
| Sphyngis anigma. a.35                          | Thebani Lacedemonios subigere. a.33.             |
| Splédor uirtuti additur a nobilitate. a. 19    | Thebani a Macedonibus superati. a.33             |
| Stanislaus Lascus. b.15                        | Thebæ præstantissimos habuit belli artisi-       |
| Statua qui præcipue digni. b.94                | -ices. A thomasing walkingder a.3 3              |
| Stella errantes dicta. a.5 I.                  | Thebe mulier crudelissima. a.63                  |
| Sterilitas lege damnata. b.80                  | Themistoclem, Vladislaus Polonia Rex             |
| Stirpium atque arborum causa in semine         | est imitatus.                                    |
| eft                                            | in Themistocle recta reru existimatio lau-       |
| Stoica de felicitate quid. b.14                | datur, ita & in Sigismundo. a.8                  |
| Stoici censent animum infirmitate corpo-       | Themistoclis dictum Seriphio. a.40               |
|                                                | Theodorus peripateticus de felicitate quid       |
| ris occupatum, in miseria esse. a.10           |                                                  |
| to Sicorum princeps zeno quid de dialecti-     | b.14                                             |
| ca & Rhetorica. b.90                           | Theodopertus cum V tilone contra Danos           |
| Stoici dialecticam uirtutem dixere. b.90       | pugnauere. a.20                                  |
| Strigoniensis Archiepiscopus dignitate         | Theodopertus Theodorici francorum Re-            |
| Hippolitus Esten.honestatus. a.22              | gis filius. do mulyono mungoy and 4.20           |
| Studio dialecticæ exacuútur ingenia.a.90       | Theodorus gaza Ferraria docuit. a.21             |
| Studia quare diu deprauata. a.93               | Theodotus Boiorum Rex. b.19                      |
| Sueui in Italiam confluxere. b.19              | Theognides de coniugio quid. a.85                |
| Superstitionis caligine remoti in uera lu-     | Theophrastus de felicitate quid senserit.        |
| cis religione uersamur.                        | Tubarem clanger ac tranganorum 1.di              |
| Sylenus a Migda lydorum Rege captus            | ex Theopompo quid institutum in nuptijs.         |
| quid dixerit. b.34                             | Threaman Impacopias magnas in 87.4-              |
|                                                | Gg 2 Thefauri                                    |
| Victoria_                                      |                                                  |
|                                                |                                                  |

# I N D E X

| Thesauri omnes sapientiæ in Deo sunt re-                                                                                                                                                                                                                                                                  | riam duxit. a.24                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conditi. b.55                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Turca quid de mulieribus observant.                                                                                                                                                                                                     |
| Theseus Athenienses in unum locum com                                                                                                                                                                                                                                                                     | a.59                                                                                                                                                                                                                                    |
| pulit. b.44                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Turriæ fides summa. b.82                                                                                                                                                                                                                |
| The Cala h.74                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tusculana Resp. deleta . b.33                                                                                                                                                                                                           |
| Thessala.  Thori geniales.  b.74 b.76                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tympanorum sonitus infantibus etiam                                                                                                                                                                                                     |
| Thorn gentales.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | placet. b.36                                                                                                                                                                                                                            |
| Thraces excipiunt infantes merore & la-                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tyrios tandem ruina oppressit. a.33                                                                                                                                                                                                     |
| chrimis cum nascuntur. b.9                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tyrios tanaem ruma oppressi. 4.53                                                                                                                                                                                                       |
| Thraces funera tripudis & cantu prose-                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tyranni crudelissimi. a.67                                                                                                                                                                                                              |
| quuntur. b.9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tyrus. b.74                                                                                                                                                                                                                             |
| apud Thraces quis usus uxorum. b.74                                                                                                                                                                                                                                                                       | Q1.b Action America                                                                                                                                                                                                                     |
| Thyle fine Thule infula ultra Orcadas.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solon Anhenicallin V controlled a.96                                                                                                                                                                                                    |
| 6.30 www.offinda.sentoministra.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Souths sympanorum infarcibus placet.                                                                                                                                                                                                    |
| Ticinum a Boijs conditum. b.19                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valachos deuicit Sigismundus apud Ossa-                                                                                                                                                                                                 |
| Tigrides pro catulis dimicant. b.75                                                                                                                                                                                                                                                                       | couram. b.7                                                                                                                                                                                                                             |
| The law own Taxin Carpedona conten-                                                                                                                                                                                                                                                                       | contra Valachos Sigismundi uictoria. b.7                                                                                                                                                                                                |
| Tlepolemi cum Lycio sarpedona conten-                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valacchi metu perterriti. b.15                                                                                                                                                                                                          |
| tio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vanitate nihil stultius. a.69                                                                                                                                                                                                           |
| Timeleonis uirtus. a.86                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Timon ofor humani consortij. a.76                                                                                                                                                                                                                                                                         | Varta amnis.                                                                                                                                                                                                                            |
| Tolerantia in Sigismundo. b.13                                                                                                                                                                                                                                                                            | Varus fluuius prouincia Narbonensem a                                                                                                                                                                                                   |
| Torquati, nobilis Romanorum familia.                                                                                                                                                                                                                                                                      | liguria diuidens. a.41                                                                                                                                                                                                                  |
| a.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ad Varum usque Paulus tertius Pontifex<br>uenit. a.41                                                                                                                                                                                   |
| Torquatus pro patria pugnauit. b.41                                                                                                                                                                                                                                                                       | uenit.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Traiani bonitas. b.40                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vaticinium Esaiæ de Christo. 4.56                                                                                                                                                                                                       |
| Transgressio mandati dei per primos pa-                                                                                                                                                                                                                                                                   | Venationis laus apud antiquos. b.21                                                                                                                                                                                                     |
| rentes nostros.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Veneti agrum Ferrariensem muaserunt                                                                                                                                                                                                     |
| Tentes nojiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ac deuastarunt. b.22                                                                                                                                                                                                                    |
| apud Trebouuliam Sigifmundi Regisui-                                                                                                                                                                                                                                                                      | Venetiarum Princeps, sinns Adriatici                                                                                                                                                                                                    |
| Etoria. b.7<br>Tridentum a Boijs conditum. b.19                                                                                                                                                                                                                                                           | nauarchus. a.48                                                                                                                                                                                                                         |
| Tridentum a Boys conditum. b.19                                                                                                                                                                                                                                                                           | nauarchus. a.48                                                                                                                                                                                                                         |
| Trochonita habuerunt uxores communes.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Venetorum impetus in Estenses. b.37                                                                                                                                                                                                     |
| in Themshootevelle verice in thems 8 . 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Venus ex Saturni testiculis nata. a.78                                                                                                                                                                                                  |
| Troiani antiquissimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Venus armata a Lacedemonijs culta.a.85                                                                                                                                                                                                  |
| Troiani tandem ruina oppressi. a.33                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vera laus in uirtute consistit. b.17                                                                                                                                                                                                    |
| Troiani Romam per Tyberim uenere.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vera libertas que fit. 6.83                                                                                                                                                                                                             |
| b.59 +1.d                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verbena & myrtho caput cingebat noua                                                                                                                                                                                                    |
| Troianorum classis igne absumpta. b.59                                                                                                                                                                                                                                                                    | nupta                                                                                                                                                                                                                                   |
| Twois ob mulionic impudentiam energe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 rota oo muicris impuacionin encija.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wannaniam Ruleum de Zigoniam Sigif-                                                                                                                                                                                                     |
| - 0.65 To many interest a carridono sur                                                                                                                                                                                                                                                                   | peronoming projection & South asset                                                                                                                                                                                                     |
| Troianum regnum euer jum ob Heienæ ra                                                                                                                                                                                                                                                                     | munaus expugnative                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Veronam Boy conduction.                                                                                                                                                                                                                 |
| Trophony & Agamedis mors. b.34                                                                                                                                                                                                                                                                            | Veronensis guvernator suit Franciscus                                                                                                                                                                                                   |
| Trophonius cum Agamede in Delphis                                                                                                                                                                                                                                                                         | Venerius. b.49                                                                                                                                                                                                                          |
| Apollini templum extruxere. b.34                                                                                                                                                                                                                                                                          | Victoria Sigifmundi contra b.7                                                                                                                                                                                                          |
| Tubarum clangor ac tympanorum foni-                                                                                                                                                                                                                                                                       | O TELL LOUIS WELL WHILL SOUND THE TELL                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tartaros warobyl abyth a zunaly ?                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valachos, Germanos, Turcas.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Victoria                                                                                                                                                                                                                                |
| Troia ob mulieris impudentiam euerfa. b.65 Troianum regnum euerfum ob Helenæ ra ptum. b.85 Trophonij & Agamedis mors. b.34 Trophonius cum Agamede in Delphis Apollini templum extruxere. b.34 Tubarum clangor ac tympanorum fonitus etiam infantibus placet. b.36 Turcarum Imp.copias magnas in hongariam | Verbum domini ad Dauid.  Veronouiam, Buscum & Zigoniam Simundus expugnauit.  Veronam Boy condiderunt.  Veronensis gubernator suit Francisco Venerius.  Victoria Sigismundi contra  Moscos  Tartaros  Valachos, Germanos, Turca Victoria |

| Later to the state of the state |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Victoria Sigifmundi apud Iluschum. b.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cameneciam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trebouuliam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Medibozum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canioniam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bialogrodum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gosdeciam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prumarcum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zeburgum ibidem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gutestadium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brunsbergam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ressam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rastemburgum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pissam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bartensteniam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Helisbergam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heusvergum Polonie 8 a.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vilna oppidum Polonia. a.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vindelicia superior. b.19 Vincentiam Boy condiderunt. b.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vincentiam Boy conduction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vipera comparatur mulier intemperans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b.64<br>Virago quoniam ex uiro sumpta. b.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I little distribution of the second of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Virgines nuptui tradenda apud Taxillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and a seal hacapla datally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Virgo cum uiro tradebatur, de matris gre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Viribus ingenij examinatis opus aggredi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| andum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Viri & uxoris amor miscetur uti uinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cum aqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Viro cur deus sociam adiunxit. b.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Viro mortuo uxor laqueo se suspenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| anud Tryloc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wing Ceni incommoda uxor muents. a.o)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TT: Clause appro   AUS CONITITUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Virtus auidauid pepererat apua Roma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Virtutes inter le connexa & commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| laguest well-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Timbutic magnitudo commendatur. a. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Virtus . 67 nobilitas aupiex prajiuminus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1:it at om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ad Virtutem amplexandam piurimu au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| immente nahilitas adalle "17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Virtuti additur splendor a natinitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 closes and 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| d.19 a himman or Humania co qualitation A. |   |
|--------------------------------------------|---|
| Virtutis indolem posteris ingenerari ma-   | - |
| jorum Catuuidere est. a. 19                | ) |
| Virtute tantum uere clarus quis dici de-   | • |
| het a.40                                   | ١ |
| Virtutes uitus opponuntur. b.67            | • |
| Virtus est conservare acquilita. 0.95      |   |
| Virtute uita beata perficitur. a.96        |   |
| Visnouenum oppidum a Sigismundo de-        |   |
| fonditure a.7                              |   |
| Vilnense & Rupense fanum Sigismundus       |   |
| evtruit terit.                             |   |
| Vistula amnis. b.4                         |   |
| Vita mortalium multis calamitatibus ob-    |   |
| noria. a.29                                |   |
| Vita est appellanda non mors, quor um      |   |
| laus emorinon potest. a.38                 |   |
| Vita breuis homini magis expedit quam      |   |
| longa a.34                                 |   |
| Vita celihe nihil laudabilius. a.54        |   |
| Vitam rehus propagare olius dei est.b.97   |   |
| Wit on vincinum uite tinis. 0.10           |   |
| Vita communio stabiliorem reddit amici-    | 1 |
| tiam a.59                                  |   |
| Vitus uirtutes opponuntur. b.67            |   |
| Vladislaus Iagello Sigismunai Regis 20-    |   |
| o lonia auus.                              |   |
| Vladislaus Iagello ex lithuanorum Regu-    |   |
| lis in Polonia regnauit.                   |   |
| Vladislaus repudiauit Bohemia Regnum       |   |
| sibi oblatum, eo quod populus a uera       |   |
| religione descinerat.                      |   |
| Vladislaus Themistoclem imitatus, item     |   |
| Periclum & Iulium Cesarem. a.4             |   |
| Vladislai patientia & mansuetudo lau-      |   |
| datur. a.4                                 |   |
| Vladislaus Rex Germanos devicit ac pro-    |   |
| fligauit. b.4                              |   |
| item Crucigeros cum Silesijs & Russis op   |   |
| pressit. b.4                               |   |
| Vladislaus Rex obijt anno sui Regni quin-  |   |
| auagesimo secundo 6.4                      |   |
| Vladislaus 2. Vladislai filius natu maior  |   |
| succedit in Regno. b.4                     |   |
| Vladislaus 2.ab Hongaris absens Rex ex-    |   |
| petitus est. b.4                           |   |
| Hh peti-                                   |   |
|                                            |   |

| item Amuratem ex Hungaria eiecit.b.4                     | V xor deteriore conditione in optione apud                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| item apud V arnam postea prelio commis-                  | Italos uenit quam iumentum. a.59                                         |
| so cum Amurate Vladislaus interijt.                      | de V xore danda lupo indomito. a 64                                      |
| b.4                                                      | Vxoris & uiri officia. b.72                                              |
| Vladislaus Casimiri filius a Bohemis pro                 | V xor suo uiro adesse debet. a.73                                        |
| Rege exposcitur.                                         | Vxoris Philonis dictum notabile. b.74                                    |
| Rege exposcului.                                         | V xor laqueo se suspendit apud Erulos uiro                               |
| Vlixis facundia commendatur. b.30                        | mortuo. b.74                                                             |
| Vlixes Homericus mendax. a.69                            | Vxorem qui occidit qua pena plecteba-                                    |
| ex Voce iudicium animi. b.84                             | tur. b.79                                                                |
| Volscis orbata Italia.                                   | tur. b.79 Vxor iuuenis incommoda uiro seni. a.85                         |
| Volucrum usus & qualis amor. b.75                        | V 201 tunents the ontinoda miso journess,                                |
| de Voluntate & natura. b.80                              | Rellam                                                                   |
| Voluntatum dissimilitudo odium parit.                    | Kaftemburgum X                                                           |
| a.84 talimalas situm muitar am an V                      | Trans la Colinitate quid h TA                                            |
| Voluptatis & doloris communionem sta-                    | Xeno de felicitate quid. b.14<br>Xenophon Socraticus musa attica dictus. |
| tuendam.                                                 |                                                                          |
| Vrbes quare primum condita. b.16                         | xenophon filiorum mor tem immoto ani -                                   |
| V tarius Longobardorum Rex. b.20                         | Xenophon fillorum mortem immolo am-                                      |
| Vtilo Theodorici Francorum Regis Joro-                   | mo pertulit. b.32<br>Xeno phon maiorem ex uirtute filij uolu-            |
| rem duxit in uxorem, a,20                                | Xeno phon maiorem ex utritute fity uotu-                                 |
| V tilo Theodonis filius contra Danos pu -                | ptatem, quam ex morte dolorem sen-                                       |
| gnauit. a.20<br>ab V tilone Caroli magni stirps deducta. | fisse dixit.                                                             |
| ab V tilone Caroli magni stirps deducta.                 | Xilus Xenophontis filius apud mantineam                                  |
| 4.20                                                     | in prælio interijt. b.3 2<br>Xenophanes uoluptates contempsit. a.88      |
| V timensis gubernator fuit Franciscus Ve-                |                                                                          |
| nerius. 1 hannel 32 ollege 1 and b.49                    | Virgo cum niro tradebatur, de matris gre                                 |
| Vuelfus Regulus Charionum. a.20                          | Virgo cum nivo tradebatur, de matris gre                                 |
| Vuelfus Aety pronepos in Vindeliciam su                  | Zapyri, Asia populi. a.82                                                |
| periorem confugit. b.19                                  | Zapyri, Asia populi. a.82                                                |
| Vuelfus dux Boiorum quartus. a.20                        | apud Zeburgum Sıgismundi uictoria. b.7                                   |
| Vuelfones Boiorum principes. a.20                        | Zeno Stoica secta princeps.de dialectica et                              |
| Vulcani instrumenta surrepta. a.69                       | Rhet.quid. b.91                                                          |
| Vulpecula fraus. b.36                                    | Zigoniam, Buscum & Veronouiam arces                                      |
| de Vulpe & Leana fabella. b.79                           | Sigismundusexpugnauit. b.7                                               |
| Vuestualia germania prouincia. a.20                      | Viro seni incommoda uxor innenis.' a.85                                  |
| datur.                                                   | in Victoria nera lans confission b.17                                    |
| Vladislans Rex Germanos denicibae pro-                   | Virtus quidquid peperenat apud Roma-                                     |
| fliguent, wasters were resulted by the                   | nos neglecta instituta perint. b.13                                      |
| item Cruciveros cum Silesus & Rustis or                  | Vistates inter se connexa & conjuntes                                    |
| Drending reguen energy not a sill afflere                | coberent. a.v.4                                                          |
| Vladislans Rex chijt anno fui Regni quin                 | Firtuis magnitudo commendatur, a. 19                                     |
| quagefimo fecundo, week & we blaget                      | Virtus & nobilitys duplex presidum at                                    |
| Pladislaus v. Pladislas films natu major v.              | disnitatem. 4.19                                                         |
|                                                          |                                                                          |

Yladrians 2, Ylad lai films metn maior fuecedit in Regno.

Vladisians 2, ab Hongaris abfem Rex 12.

petitius off.

11 b. 4

| V xor deteriore conditione in optione | apud  |
|---------------------------------------|-------|
|                                       | a.59  |
| de V xore danda lupo indomito.        | a 64  |
|                                       | b.72  |
| V xor suo uiro adesse debet.          | a.73  |
| V xoris Philonis dictum notabile.     | b.74  |
| Vxor laqueo se suspendit apud Erulo   | suiro |
| mortuo.                               | b.74  |
| V xorem qui occidit qua pena pless    | teba- |
| tur.                                  | b.79  |
| Vxor iuuenis incommoda uiro seni.     | a.85  |

| anny moundly                      | 34       |
|-----------------------------------|----------|
| Xeno de felicitate quid.          | b.14     |
| Xenophon Socraticus musa attica   | dictus.  |
| 4.18                              | a marine |
| Xenophon filiorum mor tem immor   | to ani - |
| mo pertulit.                      | 6.32     |
| Xeno phon maiorem ex uirtute fily | uolu-    |
| ptatem, quam ex morte dolore      | em sen-  |
| fisse dixit.                      | 6.32     |
| Xilus Xenophontis filius apud man | tineam   |
| in prælio interijt.               | b.32     |
| Xenophanes uoluptates contempsit  | . a.88   |
|                                   |          |

| Zapyri, Asia populi.          | a.82          |
|-------------------------------|---------------|
| apud Zeburgum Sigismundi      | uictoria. b.7 |
| Zeno Stoica secta princeps.de | dialectica et |
| Rhet.quid.                    |               |
| Zigoniam, Buscum & Veron      |               |
| Sigismundusexpugnauit.        | T. Sond Eval  |
| menoda uvor innenis. a.85     | Vira senime   |
| era lans confishit: b.17      | in Victoria u |
| uid pepererat apud Roma-      | Firtus quidq  |

dignitatem.
ad Virtneem amplexandam plurimit advirtneem amplexandam plurimit advirtneem entinit advirtneem placement placement anatunitate.

ERRATA, QVAE OPERAR V M incuria sunt commissa, sic corrigito; a, autem primam folii paginam, b, uero alteram denotat.

| Folio. | linea | . a. b. lege.               | 56.                            | 26. | b quod nostra              |
|--------|-------|-----------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|
| 5.     | 1.    | a Silupeia agros            | 57.                            | 8.  | b de calibatu, & ut,       |
| 5.     | Ι.    | b Sane illum                | 58.                            | 26. | a insitam labem parentis   |
| 6.     | 35.   | a Moscouitas                | 63.                            | 6.  | a lapidem ad obstruendů    |
| 6.     | 31.   | b illuderet atq; coténeret. | 65.                            | 35. | a minabunda                |
| 7.     | 32.   | b Prusmarcum                | 69.                            | 30. | a ex altera uero           |
| 12.    | 27.   | b munitissimam              | 74.                            | 3.  | b autem tanta erat         |
| 15.    | 16.   | b Marcomania                | 75.                            | 9.  | b lupi latrantes abijciunt |
| 16.    | 1.    | a fateatur.                 | 78.                            | 34. | b Troconitas               |
| 19.    | 2.    | b Hesti magno animo         | 79.                            | 35. | b Siceram quidem           |
| 19.    | 7.    | b Italarum                  | 80.                            | 24. | a pati, Atq; Plutarchus    |
| 19.    | 29.   | b Theodoti                  | 85.                            | 3.  | b calibatu                 |
| 20.    | 6.    | b anno.421.nonulli.445.     | 88.                            | 8.  | b proficitur               |
| 21.    | 34.   | a Regnum sustinuit          | 90.                            | 24. | b arbitramur               |
| 21.    | 20.   | b apprime callido           | 92.                            | 9.  | a Diodorum Stoicum         |
| 29.    | 5.    | b pulcherrima               | 96.                            | I.  | b explere et replerc       |
| 30.    | 28.   | a regia sedis eius          |                                |     |                            |
| 31.    | 7.    | a quatuillum                | IN I                           | NDI | CE, LEGE SVIS LOCIS        |
| 33.    | 2.    | b Carthaginensibus          |                                |     |                            |
| 36.    | 28.   | a Hercules Princeps         | Darij pompa innumerabiles.     |     |                            |
| 36.    | 10.   | b magis magisq;             | Dialectica munus.              |     |                            |
| 36.    | 21.   | b exercitatione sitam       | Metropolis Padi Ferraria.      |     |                            |
| 37.    | 24.   | b Aemilia                   | Periclis amor erga uxorem.     |     |                            |
|        | 34.   | b Coruncani                 | Pithostexanima.                |     |                            |
| 37.    | 29.   | a Princeps meus             | Scythe in Russiam influent.    |     |                            |
| 41.    | 19.   | b Acelinus                  | Stoici de felicitate quid.     |     |                            |
|        | 2.    | b me suo nomine             | Stoicorum princeps zeno.       |     |                            |
| 43 .   | 15.   | a expeditior                | Strigoniensis Archiepiscopatns |     |                            |
| 44.    |       | b summum                    |                                |     | s, prouinciam              |
| 45.    | 24.   | o Junion                    |                                |     | · ·                        |

Reliqua si quæ erunt, æquus ac industrius lector per se facile corrigere poterit.

44. 15. a expeditior
45. 24. b summum
49. 24. a observarentq;

















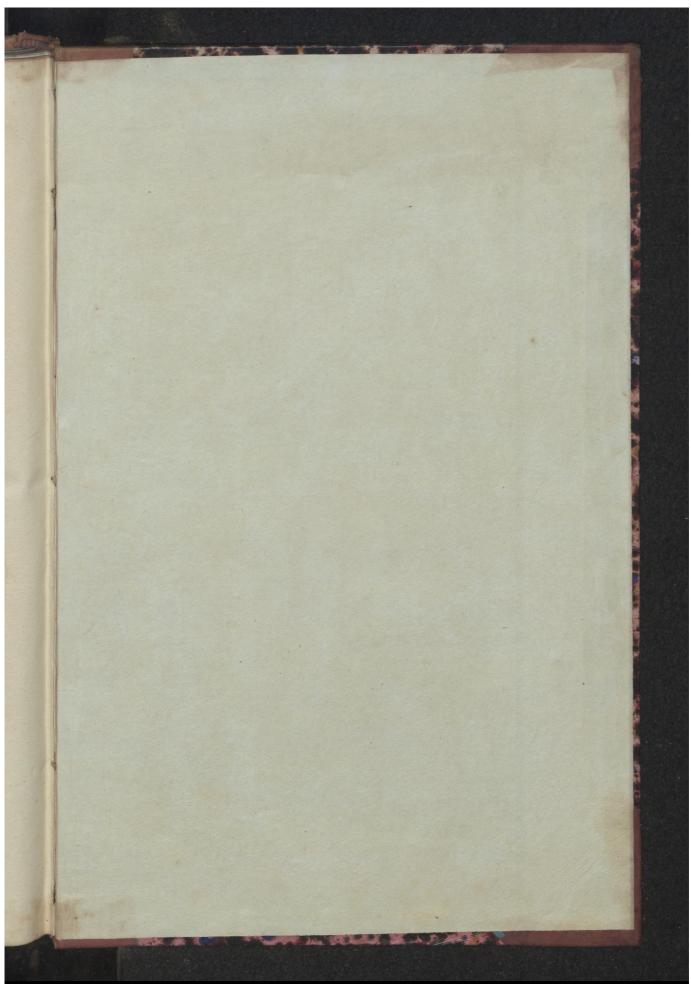